

Entre los meiores 15 del mundo

Es el colegio argentino María de Guadalupe, de Tigre, donde asisten chicos de sectores vulnerables. P.30



El fútbol italiano llora a Totó Schillaci, ídolo del Mundial '90, murió de cáncer de colon.

Tenía 59 años.

BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXIX № 28308, **PRECIO: \$ 2.200,00** EN C.A.B.A. Y GBA - PRECIO EN C.A.B.A. Y GBA CON ZONAL \$ 2.350,00 - RECARGO ENVÍO AL INTERIOR \$ 300,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 54,

Jueves 19 de septiembre de 2024

# Otra ola de ataques en Líbano: 20 muertos al estallar walkie-talkies

Fue un día después de la inédita explosión de beepers activados a distancia.

A 24 horas de los primeros estallidos de localizadores, que dejaron 12 muertos y al menos 2.800 heridos, una nueva serie de dispositivos electrónicos explotaron sincronizadamente en varias ciudades de Líbano. Esta vez también fueron detonados laptops, antenas, paneles solares y aparatos domésticos, según informó la prensa libanesa. Los heridos llegarían a 450. El grupo proiraní Hezbollah, blanco de los ataques, prometió "un castigo espe-cial" y volvió a apuntar a Israel, entre temores de una escalada. El gobierno

de Netanyahu anunció una "nueva fase de la guerra". Se conocen detalles técnicos de los operativos; los beepers fueron cargados con hasta 60 gramos de explosivos. Una empresa fantasma aparece en la ruta de los aparatos que estallaron. P.3

# ista y el insólito reclamo

# Contragolpe de Maduro: pide detener a Milei, Karina y Bullrich

Así lo anunció el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien acusa al mandatario argentino por el "robo" del avión venezolano-iraní que estuvo

retenido en Buenos Aires desde junio de 2022 y fue enviado a Estados Únidos en febrero de este año. El pedido será elevado a un tribunal de Ĉaracas. La

medida del régimen chavista se da un día después de que Milei respaldara un pedido de detención de Maduro formu lado por la Justicia argentina. P.16

# Fabiola: reclamo por alimentos y cautelar por la pensión de Alberto cautelar para embargar la jubilación de privilegio que cobra el ex presidente y

En medio del frente abierto por la de nuncia de violencia de género, Fabiola Yañez solicitó a la Justicia un acuerdo definitivo sobre la manutención de Francisco, el hijo que tuvo con Fernán-dez. También presentó una medida

que supera los \$ 14 millones. Ayer se conocieron nuevos audios de una conversación entre Yañez y Fernández, en el dormitorio presidencial de la Quinta de Olivos, con fuertes insultos de parte de él hacia su entonces pareja. Hoy declara en Comodoro Pv Miriam Verdugo, la madre de Fabiola. P. 15

# Paros parciales en aeropuertos y denuncia del Gobierno a un gremialista K

El sindicato de ATE confirmó una medida de fuerza para hoy en 27 terminales aéreas del país por parte de los empleados de la Agencia Nacional de Aviación Civil. Será de 6 a 12 v de 17 a 22. Desde el área de Transporte relativizaron el impacto de esta interrupción del servicio. En ese contexto, el Ministerio de Seguridad denunció al gremialista aeronáutico Pablo Biró por "amenazas v extorsión". P. 17

# Por el ajuste. la actividad económica cayó 3,4% en el primer semestre

Son datos del Indec. Construcción. industria y comercio fueron los ru bros más afectados. El agro y las exportaciones, en cambio, crecieron. En el segundo trimestre se desaceleró la contracción de la economía, y los analistas vaticinan que se tocó un piso, proyectando un rebote para el segundo semestre. P.18

# EE.UU. bajó fuerte las tasas

Redujo el costo del dinero en 50 puntos básicos. El dólar a nivel global cayó y es bueno para Argentina. P.22

# Tiene 16 años y 72 detenciones por robos en la Ciudad

El 28 de julio de 2021, con cerca de 13 años y por hurto, lo detuvieron por primera vez. A lo largo de los siguientes tres años volvería a entrar y salir de las comisarías porteñas hasta lograr un récord, con la más reciente, esta semana: 72 detenciones. El ministro de Seguridad porteño reclamó una nueva Ley Penal Juvenil. **P.34** 

CLARIN - JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Sumario

# Adiós Loan, el nene al que ya nadie busca

DEL EDITOR



Memorizábamos nombres como si fue-

Personaies de reparto que en un capítu-

lo no eran nada y al siguiente lo eran todo.

Macarena, el comisario, el cura, el inten-

dente, la maestra. Demasiados mayordo-

El naranjal, la camioneta, el auto rojo

Los perros, la tapera, los guardabarros. El

hospital. La idea de hacerles radiografías

Oue Loan está enterrado allí mismo

en Brasil, en la Patagonia, en Colombia.

Que lo vieron vivo en Chaco, en Paraguay,

Que los padres, que las cuentas banca

a los pumas. Demasiados escenarios

hasta para una serie escandinava.

mos para un enigma imperfecto.

ran duplas de delanteros de la Premier Li-

gue. Pérez y Caillava, Fierrito y Millapi,

Laudelina y Benítez.

Héctor Gambini

hgambini@clarin.com



ace casi nada que todos es-Burlando, que el gobernador que anunció que el caso se aclaraba mientras oscurecía. tábamos sentados en la mesa de la abuela Catalina, metidos hasta el cuello en Drones, peritos, celulares, llamadas, abo un pueblo de adentro del gados truchos, whatsapps. interior, lupa en mano, escudriñando ca-El botín del nene en el barro de un lugar da miga de pan, cada botella, cada mirada.

que el nene nunca pisó. Y en ese lugar una persona. Dos. Tres, cuatro. Seis. Más gente encontrando" un botín que buscando al nene de verdad. Mucha gente en el barro

Y las marchas. En el pueblo, en toda Corrientes, en Buenos Aires. ¿Cuántas fue-ron? ¿Treinta? ¿Cincuenta? Jus-ti-cia, justi-cia, Queremos a Loan, Lo queremos va.

Todo es nada. Una pesadilla de invierno Queda un puñado de presos por la desaparición y otra decena de detenidos más recientes, por el encubrimiento de lo que haya sido que ocurrió, aunque ya nadie cree que Loan esté vivo.

No lo admitirán en público, pero así está el caso hov: nadie busca a Loan vivo. Esa ya no es una hipótesis de la investigación.

La causa quedó en el freezer de los primeros siete detenidos -aquellas duplas,

más el comisario-sin más indicios que una biblioteca de suposiciones. Una ucronía. Una jueza debe decidir qué hacer con eso.

Quizá termine en una simulación consensuada. El cuadro en blanco de ART. El traie invisible del rev desnudo. Y que se arregle un tribunal oral, el año que viene

Los presos advirtieron rápido que, si ninguno hablaba, se beneficiarían todos.

### Cada tanto, a la vista de todos, la Argentina vuelve a ser perforada por casos impunes.

Hay investigadores federales que aún creen que la verdad podría llegar cuando nadie la espere. Un dato suelto. Un indicio fuera del control de ese manto de silencio tupido y multiforme. En un pueblo chico siempre hay alguien que sabe lo que pasó.

Lo mismo pensamos con el barrio de No-ra Dalmasso en Río Cuarto; o con el complejo de Puerto Madero donde hallaron al

junto a una pistola que él no disparó. Loan está tan desaparecido como el primer día. Y este sábado contaremos cien.

Llevaba 31 días desaparecido cuando la Selección ganó la Copa América; 45 días cuando ocurrió el escándalo del fraude electoral en Venezuela: 48 cuando el Maligno Torres ganó el oro en París; 52 cuando **Clarin** reveló que Alberto Fernández sería investigado acusado de golpear a su mujer: 66 cuando murió Alain Delon: 94 cuando Colapinto sumó sus primeros puntos en la Fórmula 1.

Serán 100 días cuando jueguen Boca y River, este sábado de primavera. Loan Danilo Peña. 5 años. Cien días desaparecido. Sucedió en este invierno que se va. con todos los ojos del país encima

Ahora nos asomamos a un asado para celebrar un veto presidencial y vemos explotar pequeños artefactos en el Libano. pero es difícil resignarse a que, cada tanto, la Argentina vuelva a ser perforada por las preguntas de los casos impunes.■

EL SEMÁFORO

**Walter Schmidt** 

wschmidt@clarin.com

Tarek William Saab



Insólito

Pidió las capturas del presidente Milei, Karina Milei y Patricia Bullrich por lo que consideró el "robo" del avión venezolano-iraní re-tenido en Buenos Aires y luego incautado por EE.UU. El funcionario títere de Maduro dijo que asignará dos fiscales para la diligencia ante la Justicia. El Mundo





En medio del fuego

Por tratarse del jefe del blo que de diputados de la UCR, debe hacer equilibrio entre los más críticos al Gobierno del presidente Milei, y los legisladores que se abrazan al libertario. En la actualidad, el bloque radical está dividido en tres porciones y no hay ningún claro lide razgo legislativo. El País

Demi Moore Actriz.



CRUCIGRAMA



Quizá sea la actuación más comprometida de toda su carrera, con su personaje en la película "La sustancia", combina sátira de horror con críticas sin mordazas a la necesidad de sentirse bella y joven, que no ahorra en desnudos ni sangre. Allí, encarna un proceso de rejuvenecimiento. Spot

HUMOR

Fernando Sendra fsendra@clarin.com



| 1  |    | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 |
|----|----|----|----|----|----|---|
|    |    | 7  | i  | i  | í  | ī |
| 8  | 9  |    | i  |    | 10 |   |
| 11 | iF | i  |    | 12 | i  | i |
| 13 | iF |    | 14 |    | i  |   |
| 15 | iF | 16 |    |    |    |   |
| 17 | iH | ╬  |    | i  |    |   |

Horizontales

1. Recipiente de metal, ancho y hondo, en el que se echan brasas para calentarse. 7. Daniza húngara, 8. Redil, aprisco. 10. (De-a pa) De principio a fin. 11. Igual o semejante. 12. Hermana religiosa, 13. Acudir. 14. Niño. 15. Escasos, 17. Cara, costosa.

Verticales
1. Form a tipica de animal o planta que
puede considerarse modelo de su especie,
variedad o raza. 2. Que tiene gran softura en
sus movimientos 3. Gloruro de sodio.
4. Pronombre personal 5. Ropa larga que se
popia suelta sobre los demás vestidos.
6. Opera corta o ligera. 9. Persona de sexo
masculino 12. Cerebro, 16. Apócope de norte.
18. Tercera letra del abecedario.

op. 8. Ovil. 10. Pe. 11. Tal. 12. Sor. 13. In Pocos, IV. Operosa.
 1 Biotipo. 2 Agil. 3 Sal. 4 Él. 5. Ropón.
 1a. 9. Varón. 12. Seso. 14. Non. 16. Ce.

Clarín es propiedad de Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. Editor responsable: Ricardo Kirschbaum

CLARIN - JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Tema Del Día

### El conflicto en Oriente Medio



a. Bomberos y policías trabajan en un local de venta de celulares en el puerto sureño de Sidón tras sufrir el estallido de un walkie-talkie cargado con explosiyos. As

# A 24 horas de los beepers explosivos, estallaron walkie-talkies de Hezbollah en Líbano: 20 muertos

La segunda ola de detonaciones también alcanzó laptops, antenas y aparatos domésticos. El grupo proiraní prometió "un castigo especial" y apuntó a Israel entre temores de una escalada.

BEIRUT, AFP, AP Y EFE

Mientras Líbano no salía de su conmoción por un inédito ataque con beppers explosivos el martes, Beirut y una docena de ciudades del interior libanés fueron golpeadas ayer por segundo día por una ola de detonaciones simultáneas en walkie-talkies y otros dispositivos electrónicos ligados al grupo proiraní Hezbollah con un saldo provi-sorio de 20 muertos y 450 heridos. El total de muertes llegaba a 32, con más de 3200 heridos, si se suman ambas tandas de ataques ocurridas en sólo 24 horas.

Ademas de las radios portátiles. los artefactos detonados ayer incluyeron algunas laptops, celulares,

teléfonos y aparatos electrodomésticos que causaron incendios en departamentos, según informaron medios de Beirut. Incluso, la agencia de noticias libanesa dijo que hasta paneles solares para el ho-gar explotaron en varias áreas de la capital. Por su lado, la agencia **Reu-ters** indicó que los walkie-talkies se compraron hace 5 meses, para la misma fecha en que la que se habían adquirido los pagers. El nuevo golpe afectó localidades

del valle de la Beqaa y suburbios de Beirut conocidos como el Dahye. No hubo informes de daños en Siria, como el día anterior.

Los incidentes sin precedentes de las últimas 24 horas han vuelto a disparar los miedos al estallido de una guerra abierta en el Líbano. contra el que Israel ya había inten-sificado su retórica en los días anteriores, insistiendo en la necesidad de acabar con la presencia de Hezbollah en la frontera que ha obliga-do al éxodo a miles de israelíes que viven en la zona limítrofe.

Horas después del sofisticado ataque de ayer, el ministro de De-fensa israelí, Yoav Gallant, anunció el inicio de una "nueva fase" de la guerra, aunque no mencionó las explosiones de los dispositivos electrónicos. Afirmó que, tras meses de conflicto contra el grupo pa-lestino Hamas en la Franja de Gaza, "el centro de gravedad está moviéndose hacia el norte mediante el traslado de recursos y fuerzas",

en alusión a Líbano. Israel no ha reconocido oficialmente su autoría en la ola de sofisticados ataques a

su rival **(Ver pág. 4).** La réplica libanesa no tardó en llegar. Hashem Safieddine, direc-tor del Consejo Ejecutivo de Hezbollah, dijo ayer que la agrupación responderá con "un castigo especial". Algunos de los heridos se re-gistraron en el funeral de tres miembros de la milicia y de un me-nor de edad muertos en las explosiones de buscapersonas del día anterior. "Este es otro ajuste de cuenta Hegará, Dios mediante", agregó Safieddine.

La ola de explosiones de aver sorprendió a Líbano aún con la resa ca del golpe anterior, horas después

de que el ministro de Salud Pública, Firas Abiad, visitara una serie de hospitales capitalinos en los que se encuentran parte de los 2.800 in-gresados el miércoles. Según indicó en rueda de prensa, unos dos tercios de los heridos en la primera ola requirieron ingreso hospitala-rio y algo menos de 300 de ellos se encuentran en estado crítico, mientras que cerca de 460 han sido sometidos a cirugías principal-mente en las manos. Recordó que entre esas primeras víctimas tam-bién hay civiles, incluidos dos niños que perdieron la vida. El ministro, él mismo un médi-

co, apuntó que la mayoría de las he-

Sigue en la página 4

4 Tema Del Día CLARIN-JUEVES 19 DESEPTIEMBRE DE 2004

### El conflicto en Oriente Medio

#### Viene de la página 3

ridas fueron en la cara, en concreto ojos cegados y quemaduras que obligaron a realizar reanimación cardiopulmonar a muchos pacientes. También hubo graves heridas en las manos con muchos casos de amputación. "Las heridas faciales son dificiles porque es la área por la que respiramos, así que estos casos requieren un tratamiento especial", detalló Abiad.

pecial", detalló Abiad.
Un día más, la Cruz Roja libanesa volvió a movilizar decenas de sus ambulancias, diversas organizaciones lanzaron llamados a donar sangre en masa y el Ejército salió a advertir contra las aglomeraciones en puntos afectados para permitir el naso de los equipos médicos.

el paso de los equipos médicos.
Anoche, la Defensa Civil libanesa informó en un comunicado de que sus equipos participaron en la extinción de incendios desencadenados en decenas de inmuebles y vehículos a causa de las detonaciones de "aparatos inalámbricos y lectores de huellas dactilares". Según su recuento, solo en la provincia meridional de Nabatieh ardieron 60 viviendas y establecimientos, así como 15 coches y decenas de motocicletas. También se registraron fuegos en menor medida en las demarcaciones administrativas de la Beqaa y Baalbek-Hermel, en el este del país.

Desde hace un tiempo, la dirección de Hezbollah ordenó a sus integrantes no usar celulares ni ningún aparato electrónico ligado a internet. El uso de beepers y de walkie-talkies ha permitido a los milicianos eludir lo que se cree es una intensa vigilancia electrónica israelí de las redes celulares en todo el país. De allí que usaran pagersy radios portátiles para comunicarse entre sí, intentando permanecer fuera de radar para un eventual ataque misilistico quirfurgico.

Ayer empezaron a surgir detalles del sofisticado operativo. Al parecer, los beepers, con licencia de una firma taiwanesa, habían sido fabricados por una compañía con sede en Hungría (Vernágina 5)

en Hungria (Ver página 5).
Pese al silencio oficial israeli, un funcionario estadounidense dijo ayer que Israel había informado a Estados Unidos el martes luego de haber concluido el primer ataque en el que se detonaron pequeñas cantidades de explosivos ocultas en los disnositivos.

en los dispositivos.

Israel y Hezbollah han cruzado fuego casi a diario desde el 8 de octubre, al día siguiente del letal ataque terrorista de Hamas que provocó una feroz réplica israeli en Gaza. Los dos bandos han evitado un conflicto pleno hasta ahora, aunque líderes israelíes han advertido en las últimas semanas que podrían incrementar las operaciones contra Hezbollah en Líbano. Israel empezó el miércoles a llevar más tropas a su frontera con Líbano como medida de precaución.

■

Netanyahu mantiene silencio sobre los ataques en Líbano. Pero busca reinstalar en sus casas a los israelíes que debieron huir de la zona fronteriza.

# Israel anuncia "una nueva fase de la guerra" y resurgen los temores de una escalada en la región

JERUSALÉN, EFE, AP Y AFP

Los incidentes sin precedentes de las últimas 48 horas han vuelto a disparar los miedos al estallido de una guerra abierta en Líbano. Aunque Israel ha mantenido silencio sobre los sofisticados ataques contra Hezbollah, el gobierno de Benjamin Netanyahu anunció ayer que el conflicto que mantiene contra el grupo Hamas y la milicia proiraní ha ingresado "en una fase", mientras dotó a su Ejército en el norte con planes de "ataque y defensa".

"Ya he dicho que devolveremos".

"Ya he dicho que devolveremos a los residentes del norte (de Israel) a salvo a sus hogares, y eso es exactamente lo que haremos", dijo Netanyahu en un breve mensaje de video, intensificando su retórica de los días anteriores e insistiendo en la necesidad de acabar con la presencia de Hezbollah en la zona fronteriza.

Miles de israelíes han debido abandonar sus hogares para escapar a los bombardeos de la organi-

### Miles de israelíes debieron dejar sus casas ante las bombas de Hezbollah.

zación libanesa iniciados un día después del 7 de octubre, cuando el grupo palestino Hamas lanzó su ataque terrorista que mató a 1200 israelíes, en su mayoría civiles, y secuestró a 250. De ese total, unos 90 aún siguen en la Franja.

El mensaje del primer ministro se produjo después de una segunda ola de explosiones en el país vecino, que en dos días ya han provocado una treintena de muertos y más de 3000 heridos.

Poco antes de que la oficina de Necatanyahu publicase el breve video, el ministro de Defensa israeli, Yoav Gallant, ya había avisado en una visita a las tropas de la fuerza aérea que su país se dirige a una "nueva fase" de la guerra en Gaza, a medida que despliega más fuerzas y recursose na la frontera con Libano. "Creo que estamos a las puertas de una nueva fase en esta guerra, y necesitamos adaptarnos", dijo el ministro.

### Walkie talkie VHF IC-V82

Las imágenes indican que serían fabricados por una firma japonesa



| 1.650 mAh         |  |  |
|-------------------|--|--|
| VHF (136-174 MHz) |  |  |
| 7w                |  |  |
| 200               |  |  |
| 2.200 y 10 banco: |  |  |
| 3km - 7kn         |  |  |
| JP(Origen)        |  |  |

CLARIN re

Por su parte, el jefe del Estado Mayor del Ejército israeli, Herzi Halevi, mantuvo ayer una reunión con el responsable del Comando Norte y aprobó "planes de ataque y defensa" en esa delicada región del país en plena escalada de la tensión, informaron las fuerzas armadas en un comunicado.

das en un comunicado.
"Tenemos muchas capacidades que todavía no hemos activado", aseguró el responsable, quien añadió que "en cada fase, las dos próximas fases ya están preparadas, y en cada fase el precio para Hezbollah debería ser alto".

Israel no ha reconocido oficialmente la autoria de las explosiones en Líbano, algo habitual en estos casos, pero el grupo libanés ya ha avisado que tomará represalias.

En la noche del lunes, las autoridades israelíes decidieron incluir oficialmente en los objetivos de la guerra el regreso de los 60.000 residentes desplazados a sus hogares en el norte del país.

Para hoy jueves está previsto que

### "Tenemos muchas capacidades que aún no activamos", dijo el jefe del Estado Mayor.

el líder del grupo chiíta libanés, Hassan Nasrallah, pronuncie su primer discurso luego de los ataques de estos dos días, que Hezbollah atribuye a los servicios secretos de Israel.

El martes pasado, Israel había anunciado que frenar los ataques de la milicia proiraní en el norte para permitir el regreso de sus residentes es ahora un objetivo de guerra oficial, mientras el país considera una operación militar que podría desencadenar un conflicto más amplio, que EE.UU. y sus aliados buscan evitar.

Las autoridades israelies han amenazado en repetidas ocasiones con emprender acciones militares más contundentes para detener los ataques casi diarios. Israel ha lanzado ataques aéreos regulares en respuesta y ha atacado y matado a altos comandantes de Hezbollah. El mes pasado una guerra total parecía inminente.

CLARIN - JULYES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Los beepers fueron cargados con hasta 60 gramos de explosivos

Lo dijeron funcionarios de Washington a The New York Times, que apuntó a Israel. El material fue implantado junto a la batería del aparato. Y activado por un mensaje.



**Evidencias.** Restos de uno de los walkie-talkies que estallaron ayer en el este del Libano. AFP

#### TEL AVIV Y BEIRUT. AP, AFP Y NY TIMES

Aunque Israel mantuvo ayer silencio de radio sobre los sofisticados ataques con dispositivos electrónicos contra el grupo Hezbollah, funcionarios estadounidenses y otros informados sobre la inédita operación dijeron al diario The New York Times que agentes israelies ocultaron entre 30 y 60 gramos de explosivos en un lote de buscapersonas de fabricación taiwanesa importados por el Líbano.

Los buscapersonas o beepers, que la milicia proiraní había pedido a la firma Gold Apollo en Taiwán, fueron manipulados antes de que llegaran a la capital libanesa, según algunos de los funcionarios.

La mayoría eran del modelo AP924, aunque en el envío también se incluyeron otros tres modelos de Gold Apollo. El material explosivo, de tan sólo 30 a 60 gramos, fue implantado junto a la batería de cada buscapersonas, dijeron dos de los funcionarios consultados por el diario.

También se incorporó un interruptor que podía activarse de forma remota para detonar los explosivos. De acuerdo con lo que pudo reconstruir el Times, a las 15.30 del martes (hora del Líbano), los beepers recibieron un mensaje que parecía provenir de la dirección de Hezbollah, explicaron esas fuentes. Fue ese mensaje el que habría activado las deflagraciones.

El ministro de Salud del Líbano

El ministro de Salud del Líbano dijo que al menos 11 personas murieron el martes por esa primera ola de ataques y que más de 2.800 resultaron heridas.

Los aparatos estaban programados para sonar durante varios segundos antes de explotar, según tres de los funcionarios consultados. Hezbollah ha acusado a Israel de orquestar el ataque, pero ha descrito detalles limitados de su comprensión de la operación. Israel no ha hecho comentarios sobre el ataque ni ha dicho que estaba detrás de él. Los funcionarios hablaron con el Times bajo condición de anonimato dada la naturaleza sensible de la operación.

sible de la operación.

Expertos independientes en ciberseguridad que han estudiado las imágenes de los ataques dijeron que estaba claro que la fuerza y la velocidad de las explosiones fueron causadas por un tipo de material explosivo.

"Estos buscapersonas o pagers probablemente fueron modificados de alguma manera para causar este tipo de explosiones; el tamaño y la fuerza de la explosión indican que no fue solo la bateria", dijo Mikko Hypponen, un especialista en investigación de la empresa de software WithSecure y asesor de delitos cibernéticos de Europol.

A su vez, Keren Elazari, un analista de ciberseguridad israeli e investigador de la Universidad de Tel Aviv, dijo que los ataques habían apuntado a Hezbollah donde era más vulnerable.

A principios de este año, el líder de la milicia proiraní, Hassan Nasrallah, limitó estrictamente el uso de teléfonos celulares, que consideraba cada vez más vulnerablesa la vigilancia israelí, según algunos de los funcionarios y expertos en seguridad. De ese modo, se intentaba evitar que los radares israelíes captasen el movimiento de los milicianos y lanzaran contra ellos ataques quirúrgicos con misiles teledirigidos.

"Este ataque los golpeó en el talón de Aquiles porque eliminaron un medio central de comunicación", dijo Elazari. "Hemos visto este tipo de dispositivos, buscapersonas, atacados antes, pero nunca en un ataque tan sofisticado".

en un ataque tan sofisticado". Se encargaron más de 3.000 buscapersonas a la empresa Gold Apollo de Taiwán, dijeron varios de los funcionarios. Aunque esta firma apunta a una empresa rival húngara como fuente de la venta.

# Una empresa "fantasma" en la ruta de los aparatos que estallaron

WASHINGTON, AP, EFE Y AFP

Una compañía con sede en Hungria fue parte en la cadena de comercialización de los pagers, los buscapersonas también conocidos como beepers, que explotaron en Libano y Siria el martes pasado, en una operación atribuida a los sertricio a iran los entres Nechellas.

vicios israelíes contra Hezbollah. Los beepers utilizados por cientos de miembros de la milicia Hezbollah explotaron ese día de forma casi simultánea en Líbano y Siria. Más de una docena de personas murieron, incluidos dos niños, y casi 3.000 resultaron heridas. La milicia proiraní y el gobierno libanés culparon a Israel por lo que parecía ser un sofisticado ataque a distancia. Otra ola de ataques similar, pero esta vez con comunicadores portátiles o walkie-talkies, volvió a sacudir ayer a los libaneses.

Una fuente de seguridad libane.

Una fuente de seguridad libanesa dijo a la agencia Reuters que Hezbollah había encargado 5.000 localizadores que fueron introducidos en Líbano en primavera (es decir, a partir del segundo trimestre del año). Afirmaron que los dispositivos habían sido modificados por el servicio de espionaje de Israel "a nivel de producción". Los beepers AR-924 utilizados

Los beepers AR-924 utilizados por los milicianos fueron fabricados por BAC Consulting KFT, con sede en la capital de Hungría, según un comunicado publicado el miércoles por Gold Apollo, una firma taiwanesa que autorizó el uso de su marca en los dispositivos. BAC parecía ser una empresa fantasma. Sin embargo, desde la empresa y el gobierno húngaros desmienten la afirmación pero no aportan demasiados datos para fundamentar su relación con el in-

cidente en Líbano.

"Según el acuerdo de cooperación, autorizamos a BAC a utilizar nuestra marca comercial para ventas de productos en regiones designadas, pero el diseño y la manufactura de los productos son únicamente responsabilidad de BAC, dijo en un comunicado la firma taiwanesa Gold Apollo.

Las primeras imágenes de los beepers tras la explosión mostraban que llevaban la marca de la firma taiwanesa. Tres fuentes le dijeron a Reuters que los pagers que explotaron correspondían al último modelo que habia traido Hezbollah durante los últimos meses. El presidente de la compañia, Hsu Ching-kuang, declaró a la prensa ayer que su empresa tiene un acuerdo con BAC desde hace tres años, aunque no presentó una prueba del contrato.

BAC Consulting Kft., una sociedad limitada, se registró en mayo de 2022. Tiene un capital de 7.840 euros y obtuvo ingresos por US\$ 725.768 en 2022 y US\$ 593.972 en 2023, según sus asientos contables.

BAC está registrada a nombre de Cristiana Rosaria Bársony-Arcidia-cono, que en su página de Linkedin se describe como asesora estratégica y desarrolladora de negocios. Bársony-Arcidiacono habló con Sky News de Reino Unido y negó formar parte de la operación. "Yo no hago los pagers. Sólo soy un intermediario. Creo que se han equivocado", se excusó. Por su parte, Hungría se metió en el tema y salió a despegar a la firma al asegurar que BAC sólo actúa como intermediaria comercial y no posee centros de producción en el país. ■

Tema Del Día CLARIN-JUEVES 19 DE SEPTIEMBIRE DE 2024

### El conflicto en Oriente Medio



Honras. Amigos y familiares de Abbas Yassin, muerto en uno de los ataques con beepers en Libano, transportan su ataúd en Beirut. REUTERS

Con sus ataques sofisticados en Líbano, los israelíes mostraron su capacidad tecnológica. Pero los réditos a largo plazo siguen siendo indeterminados.

# Un éxito táctico de Israel sin un objetivo estratégico muy claro

Análisis

Patrick Kingsley

lataque de Israel contra los beepers y otros dispositivos inalámbricos pertenecientes a Hezbollah fue un éxito táctico que no tiene un efecto estratégico claro, según coincidieron en afirmar varios analistas. Si bien el sofisticado doble ata-

Si bien el sofisticado doble ataque humilló a la milicia proiraní y pareció incapacitar a muchos de sus miembros, el episodio hasta ahora no ha alterado el equilibrio militar a lo largo de la frontera entre Israel y Líbano, donde más de 100.000 civiles de ambos lados han sido desplazados por una batalla de baja intensidad. Hezbollah y el ejército israelí siguieron enzarzados en el mismo patrón, intercambiando misiles y fuego de artillería ayer a un ritmo acorde con las escaramuzas diarias que se libran entre los bandos desde octubre.

Aunque el ataque del martes fue una demostración llamativa de la destreza tecnológica de Israel, hasta ahora su gobierno no ha buscado capitalizar la confusión que sembró iniciando un golpe decisivo contra Hezbolah e invadiendo el Libano. Pese a la segunda ola de explosiones causadas por la detonación de walkie-talkies y otros dispositivos, el ejército israelí no parecía estar preparándose para una inminente invasión terrestre.

Con todo, si bien el ataque con los beepers impresionó a muchos israelíes, algunos de los cuales habían criticado a su gobierno por no haber podido detener los ataques de Hezbollah, su principal frustración seguia siendo ayer la siguiente: Hezbollah sigue atrincherado en la frontera norte de Israel, impidiendo que decenas de miles de residentes israelíes del norte regresen a sus hogares.

"Este es un evento táctico asombroso", dijo Miri Eisin, miembro del Instituto Internacional para el Contraterrorismo, una organización de investigación con sede en Israel. "Pero ni un solo combatiente de Hezbolah se va a mover debido a esto", agregó Eisin, exoficial de inteligencia de alto rango. Tener capacidades asombrosas no hace una estrategia".

La complejidad del ataque ha restaurado parte del prestigio y el aura que las agencias de inteligencia israelies perdieron el 7 de octubre, cuando Hamas dirigió un ataque sorpresa contra Israel que el ejército israelí no supo prever ni preparar. Entre los israelies, la devastación causada por el ataque de Hamas minó su confianza en el lide-

### La dirigencia israelí sufre fuertes presiones de los habitantes de la frontera con Líbano.

razgo militar y, desde entonces, provocó la renuncia del jefe de inteligencia militar, así como del jefe de su principal agencia de inteligencia de señales.

Sin embargo, los israelies están divididos sobre si el ataque en Líbano nació de un oportunismo de corto plazo o de una previsión de largo plazo. Algunos creen que los jefes israelies temían que sus homólogos de Hezbollah hubieran

descubierto la capacidad de Israel para sabotear los buscapersonas, lo que llevó a los comandantes israelíes a hacerlos estallar de inmediato o arriesgarse a perder la capacidad para siempre. Otros dicen que Israel tenía una

Otros dicen que Israel tenía una intención estratégica específica. Puede haber esperado que el descaro y la sofisticación del ataque finalmente hicieran que Hezbollah fuese más receptivo a un alto el fuego en las próximas semanas, si no inmediatamente. "El objetivo de la operación, si Israel estaba detrás de ella, como afirma Hezbollah, puede haber sido demostrarle que pagará un precio muy alto si continúa sus ataques contra Israel en lugar de llegar a un acuerdo", dijo el mayor general Amos Yadlin, ex jefe de la dirección de inteligencia militar de Israel.

El grupo libanés proiraní comenzó a disparar contra Israel a principios de octubre en solidaridad con Hamas, después de que su a liado palestino atacara el sur de Israel, lo que provocó un contraataque israelí a gran escala contra Gaza. Desde entonces, Hezbollah ha vinculado su destino al del grupo fundamentalista palestino, prometiendo que no dejará de luchar hasta que Israel se retire de la Franja

que Israel se retire de la Franja.
Dada la conexión, los funcionarios de ambos lados de la frontera
han esperado durante meses que
una tregua en Gaza conduzca a un
acuerdo paralelo en el Libano. Mediadores estadounidenses y franceses, encabezados por Amos
Hochstein, un enviado estadounidense, han viajado entre Beirut y
Jerusalén, preparando el terreno
para una tregua entre Israel y Hezbollah en caso de que se llegue a un
acuerdo en Gaza.

La expectativa era que la guerra de Hezbollah terminaría sin necesidad de un ataque israelí mayor contra Líbano, siempre que se pudiera encontrar una solución en el enclave palestino.

Ahora que las negociaciones sobre Gaza están en un punto muerto, el liderazgo israeli se enfrenta a una creciente presión interna para hallar otra forma de obligar a Hezbollah a que se retire de la zona y se posibilite así el regreso de miles de residentes isralíes en el área fronteriza que debieron dejar sus casas ante los bombardeos desde suelo libanés.

Como resultado, el liderazgo israelí ha intensificado su atención pública sobre Hezbollah y el ministro de Defensa del país, Yoav Gallant, advirtió esta semana que la "acción militar" era "la única manera" de terminar el conflicto.

El ataque con beepers pareció cumplir esa advertencia. Los analistas dijeron que había sido un intento de persuadir a Hezbollah de que desligara su destino del de Hamas y, al hacerlo, terminara la guerra en el norte sin esperar una resolución en el sur. "El punto es desconectar la guerra que Hezbollah declaró contra Israel de la guerra con Hamas", dijo el general Yadlin.

La operación le da al enviado estadounidense Hochstein "otra herramienta ante Hezbollah: 'Lleguen a un acuerdo o se enfrentarán a ataques más sustanciales y sorprendentes'', agregó Yadlin.

Algunos son más escépticos y sostienen que es poco probable que Hezbollah cambie de rumbo, inclusos i el ataque lo ha degradado y desorientado. Avi Issacharoff, un columnista i sraell, escribió ayer que el asalto "no incitará a Hezbollah a detener sus ataques sino a intensificarlos". Issacharoff agregó: "Parece que nos esperan días e incluso semanas de hostilidades en aumento que podrían obligar al ejército a lanzar una operación terrestre, incluso cuando opera en Gaza y sigue sufriendo pérdidas".

En términos más generales, el ataque también puso de relieve la disonancia entre la disciplina de las agencias de inteligencia de Israel, que planifican operaciones con meses o años de antelación, y el desordenado pensamiento a corto plazo de la dirigencia política.



**EXPOSICIÓN DEL TERNERO ANGUS** 



# DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE NUEVO CENTRO DE REMATES Y EXPOSICIONES EN CAÑUELAS













Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca















































ventas@exponenciar.com.ar













El País

# Pulseada por los gravámenes

# La Justicia frena la resolución de Caputo que prohíbe cobrar tasas municipales en facturas de luz y gas

La Justicia dictó una cautelar que suspende la medida. Es en un litigio que inició el intendente K de Pilar; el ministro de Milei lo cruzó. Por ahora, la decisión sólo tiene alcance en ese municipio.



A sacar cuentas. El juez de Campana no resolvió la cuestión de fondo: si una resolución de Economía puede frenar una norma provincial

LA PLATA, CORRESPONSAL Fabian Debesa fdebesa@clarin.com

Punto para los intendentes en la pelea con el ministro de Economía, Luis Caputo, por el cobro de adicionales en las facturas de servicios públicos. El juez Federal de Campana, Adrián González Charvay, dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de la Resolución 267/2024 del Gobierno Nacional, que le impide a los municipios internados de la zogas.

La causa que derivó en esta resolución la inició el alcalde de Pilar, Federico Achával. y por el momento, la suspensión regirá solo en ese distrito y hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Esto es: si una decisión del ministerio de Economía puede estar por encima de una norma de la Legislatura bonaerense, que había habilitado este mecanismo de recaudación.

El expediente que ingresó en los tribunales federales de Campana se tramitó en la secretaría Civil de ese fuero. Según argumentó la comuna, la acción judicial busca "garantizar la capacidad recaudatoria de la co-muna, y con ello la **viabilidad del sis**tema de alumbrado público, el funcionamiento de los edificios públicos y el mantenimiento del sistema de vigilancia e inspección de las redes de gas del Partido de Pilar". Los abogados de la intendencia consideraron que la resolución impuesta por la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación causaba un "gra-vamen irreparable a los derechos constitucionales del municipio".

La reacción ante los tribunales por parte de los intendentes del Conurbano era una acción esperable. En una reunión que mantuvieron hace una semana, plantearon que la imposibilidad de incluir la tasa de alumbrado en la factura de la prestadora del servicio dejaría a las ciudades del Gran Buenos Aires como "una boca de lobo". Y que podría senerar más inseguridad.

Caputo mantiene una disputa con los municipios porque asegura que la inclusión de items "no específicos" al servicio que se cobra, encarece las boletas, que ya vienen con altísimos aumentos por la quita paulatina de los subsidios que aplica el Gobierno.

El fallo de la Justicia Federal de Campana sostiene que la resolución de Economía "no ha medido las consecuencias y los derechos individuales que conculca, tales como el derecho a la vida, la salud, la integridad física". La resolución de la Secretaría de Industria y Comercio también se considera una intromisión en el ámbito local, violando la autonomía del municipio en su capacidad recaudatoria, un eje que podría ser clave en la disputa legal entre Nación y los municipios.

González Charvay, al evaluar los argumentos presentados, concluyó que "la medida cautelar no afecta al erario público nacional" y que la suspensión de la normativa garantizaria la capacidad recaudatoria del municipio, permitiendo así el mantenimiento de servicios vitales como el alumbrado público y la seguridad. La resolución cautelar interina

La resolución cautelar interina será efectiva hasta que se resuelva el fondo del debate jurídico. El Ministerio de Economía deberá presentar un informe en el plazo de tres días, mientras que la Secretaría de Industria y Comercio tendrá cinco días para proporcionar un estudio detallado sobre la cuestión. El fallo también exige a la parte actora prestar caución juratoria antes del libramiento del oficio ordenado.

El magistrado describe en el escrito las normas provinciales (ley 10.740) y las ordenanzas municipales que avalan la incorporación de la tasa por "servicios de alumbrado" público en la boleta de Edenor. Y un aporte por mantenimiento de los sistemas de conexión de gas que figura en la factura de la distribuidora NaturgyGas, que opera en el distrito.

El juez evaluó que Pilar realiza -a partir de esa recaudación- una prestación puntual, que uno de los requisitos que exige la instauración de una "tasa municipal".

"La Constitución de la Provincia de Buenos Aires, autoriza a los municipios a dictar ordenanzas y reglamentos, dentro de las atribuciones que le confiere, y a votra anualmente su presupuesto y los recursos para costearlo", observa la resolución que firmó el juez González Charvav.

Caputo apeló a un capítulo de la Ley de Defensa del Consumidor para imponer la restricción. "Queremos que quede claro a los vecinos que estas subas de los servicios no son provocadas por el Gobierno nacional, sino por los intendentes", argumentó el ministro. Aunque las boletas lleguen con montos de \$80; \$100 o \$150 mil pesos y la "carga" comunal sea de \$2 o \$3 mil. El ministro mostró una liquidación del municipio de la Costa para poner como ejemplo.

El Organismo de Control de la Energía bonaerense había anticipado que en la Provincia las empresas distribuidoras estaban habilitadas a incluir conceptos diferentes al de electricidad en las boletas. La Provincia regula los contratos con las compañías Edenor, Edesur, Edea y Edelap. Además, hay unas 200 cooperativas eléctricas.

Ayer, Caputo cruzó a Achával. "Qué raro un intendente kirchnerista 'apelando' a la justicia local paca continuar estafando a sus vecinos! Toda una novedad!!", posteó.

clarin#ramiro.comeia.martins@gr

CLARIN - JUEVES 19 DE SEPTI EMBRE DE 2024 10 El País

# Inminente fusión entre el PRO de Bullrich y LLA en la Provincia

Con una unión en la Legislatura bonaerense, el armado pasaría a ser la primera minoría. Buscan exponer acuerdos entre el macrismo y los K en la Cámara baja.



Cabecera. Javier y Karina Milei, Francos, Caputo y Patricia Bullrich, en el asado en Olivos del miércoles

### "CEDIMOS LAS DOS PARTES", DIJO JORGE MACRI

### Coparticipación: Ciudad y Nación llegaron a un acuerdo por los fondos

En una audiencia ante la Corte representantes de la Ciudad v Nación llegaron a un acuerdo po lítico por los fondos de coparticipación que se deben girar a las arcas porteñas. Se seguirá pagando un 1,4% más transferencias se-

que estableció el máximo tribunal en un fallo de diciembre de 2022. "Cedimos las dos partes". dijo Jorge Macri a la salida de Tribunales. Por un lado, el gobierno

ño tuvo que dejar atrás su postura inflexible de que se pagara con el goteo el primer día hábil de cada mes. Las dos partes deberán presentar una propuesta en con-junto en cinco días hábiles.

# Guido Carelli Lynch

gcarelli@clarin.com

Los tiempos se aceleran, El PRO Libertad que responde a Patricia Bullrich y al intendente de 3 de Febrero Diego Valenzuela se prepara para fusionarse con la bancada de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense. Así se definió en una reunión en el ministerio de Se-guridad adonde asistieron buena parte de las espadas políticas de Bullrich en la Provincia.

Desde hace meses que los blo-ques de LLA y del PRO Libertad se mueven como un virtual interblo-que, una opción que no existe en la Legislatura provincial y que obli-gará a las partes a fusionarse en una única bancada. Además de reuniones para fijar una agenda parlamentaria promueven mesas de coordinación política en diferen-

tes distritos del Gran Buenos Aires. Todavía faltan definir detalles como el nombre del flamante bloque y sus respectivas autoridades en Diputados y en el Senado. Los libertarios pretenden que la bancada lleve el nombde LLA. "Eso no se negocia\*, afirmaron.

Cuando se complete el acuerdo, el flamante bloque prolibertario y el PRO macrista compartirían la posición de primera minoría debido a que ambas bancadas sumarán 12 bancas en la Cámara baja. Para llegar a ese número fue vital la incorporación a LLA de Jazmín Carrizo, legisladora que responde a la diputada Carolina Piparo, que el viernes escenificó-con una visita a Karina Milei- su regreso a las filas del oficialismo.

Entre los armadores del PRO Libertad y de LLA confían en que, una vez que se oficialice la fusión, más dinutados del macrismo se animarán a dar el salto. En la Cámara alta, el nuevo bloque sería la segunda minoría con 5 senadores

Ser primera o segunda minoría habilita a un bloque a reclamar la presidencia de comisiones de la Legislatura. También permitiria que-

darse con lugares en el Consejo de la Magistratura bonaerense y hasta lugares en el directorio del Banco Provincia.

En el Gobierno saben que la de-cisión puede traer fricciones con el macrismo en un momento delicado, en el que el oficialismo nece sita votos en el Congreso para apro-bar el Presupuesto. Santiago Capu-

to dio luz verde para el acuerdo. El asesor presidencial es el jefe político del presidente de bloque de LLA en Diputados **Agustín Ro**mo, que acaba de reemplazar al fla-mante secretario de Culto Nahuel Sotelo. También tiene llegada al se-nador devenido en libertario Joaquín de la Torre. En la Cámara alta también tiene un escaño Daniela Reich, esposa de Valenzuela y ex presidenta del PRO bonaerense, que fue despojada de su cargo, en medio de la interna entre **Mauricio** Macri v Bullrich.

Es inminente. Están apurados. El Gobierno quiere mostrar mús-culo político en Provincia", señala un dirigente que trabaja desde haceaños con Bullrich. En el PRO Libertad sostienen que todavía res-ta llegar a acuerdos sobre sobre la construcción política conjunta en los 135 municipios de la Provincia y sobre el rol que proponen desde el oficialismo nacional Romo y Sebastián Pareia, el armador liberta rio que responde a Karina Milei y que fue ungido como el flamante presidente de LLA en la Provincia

Los alfiles de Bullrich, Karina Milei y Caputo en la Provincia quie ren dejar en evidencia acuerdos políticos entre el PRO macrista y el peronismo en la Legislatura, "Por ejemplo, para el caso del endeuda miento que seguramente solicitará (Axel) Kicillof, se necesitan dos ter cios. Es vital para la **principio de la** revelación", sostiene un dirigente mimetizado con el discurso del Presidente. Mientras, el Gobierno dilata la realización de un acto proselitista con el Presidente, Bullrich y el virtual candidato José Luis Espert en La Plata.■

# La Libertad Avanza ya tiene partido en territorio bonaerense

"Tenemos partido en nuestra querida provincia de Buenos Aires. Ahora las ideas de las libertad no tienen límites ni fronteras. Seamos libres también los bonaerenses". Javier Milei retuiteó los mensajes de los armadores provinciales de La Libertad Avanza que celebraron que el oficialismo ya tiene partido en el principal distrito electoral del país tras el reconocimiento del juez electoral Alejo Ramos Padilla.

La carencia de un vehículo electoral propio no le impidió al economista libertario llegar a la presidencia y pintar 16 provincias de violeta,

pero ahora busca crecer en las legislaturas provinciales sin depen-der de otros sellos ni dirigentes.

La confirmación del partido bonaerense es un eslabón necesario para que LLA obtenga el reconocimiento del partido nacional que presidirá Karina Milei. Idénticas gestiones se llevaron adelante en Salta, Santa Fe, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, la Ciudad, Chubut, Chaco, Santa Cruz y Neuquén. En La Rioja el partido va fue inscripto.

Eduardo "Lule" Menem y el apoderado legal de LLA Santiago Viola llevan adelante las gestiones que supervisa la secretaria general de Presidencia. En la mesa política libertaria cuentan que el partido ya tiene el reconocimiento en 10 pro vincias v otras 10 esperan el ok provisorio. En las próximas horas confían en que la Ciudad tendrá reco nocimiento pleno y se presentarán los escritos ante la jueza federal María Servini para inscribir al par-tido a nivel nacional. La jefa del bloque de LLA y delegada de Karina Milei, Pilar Ramírez, se posiciona como titular del partido porteño. El presidente del partido en la

Provincia será Sebastián Pareja,

principal armador del partido, delegado de la secretaria general de presidencia y subsecretario de "el iefe", como el Presidente se refiere a su hermana. Los vicepresidentes del partido libertario serán el ex sista y concejal de Mar del Plata Alejandro Carrancio, y Mirjam Niveyro, que -al igual que Pareja-trabajó en el armado del Emilio Monzó. El armador de la cuarta sección electoral Gonzalo Cabezas será el secretario general.

El flamante titular del partido libertario en territorio bonaerense habló con el Presidente y su hermana al conocerse las noticia. Hubo felicitaciones y arengas.

La noticia se conoce cuando el bloque de LLA en la Legislatura bonaerense se alista para fusionarse con el PRO Libertad de Patricia Bullrich (Ver "Inminente fu

Después de que Milei pidiera que esaran las internas, los coordinadores de LLA en la Provincia se mostraron con José Luis Espert, virtual candidato, v Pareia, la semana pasada. El diputado nacional es la principal carta electoral para LLA el año que viene. La hermana del Presidente y Pareja no olvidan su só por JxCy sus criticas a Milei

El oficialismo bonaerense busca desarrollar una cantera de dirigentes y posibles candidatos a lo largo y ancho del país y sobre todo en la Provincia, donde quedó tercero en 2023. Con ese fin, Pareja montó la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político, a medio camino entre la Fundación Pensar, el think tank del PRO, y los instituto formativos que tienen otras fuerzas.

Guido Carelli Lynch

# Los radicales ahora cuestionan a De Loredo, el jefe de bloque

Tras la áspera discusión de anteanoche, diputados salieron a desmentir su comunicado. De Loredo hace equilibrio entre los críticos y los radicales M.

Jazmín Bullorini

jbullorini@clarin.com

Al día siguiente de la reunión del bloque de Diputados de la UCR, la espuma no baja. Después del encuentro, la bancada conducida por Rodrigo De Loredo emitió un co-municado que fue desmentido por legisladores que quieren remover-lo del cargo. Sin embargo, **no tie**nen los votos suficientes para eso y tampoco quieren abandonar el

'No echamos a nadie del bloque por un sentido de responsabilidad, pero tampoco le andamos rogando a nadie que se quede", sentenció De Loredo en diálogo con Clarín, quien prefiere dar el capítulo por cerrado y concentrarse en la batalla que se viene: el Presupuesto.

"La atomización política pasa en todos los bloques. El mío no es la excepción. Pero es el bloque que más iniciativas reformistas concretó", señaló el jefe de bancada en relación a los cambios en la Lev Bases, la sanción de la reforma laboral. las iniciativas previsionales y de financiamiento universitario.

"No estamos exentos de que un conjunto de diputados vote de forma diferente a las mayorías. Suelen ser más ruidosos nuestros casos porque sucede que nuestro número, al estar pivoteando sobre las mayorías, termina muchas veces resolviendo si una ley sale o no sale. La insistencia del voto previsio nal registró 28 cambios de votos en



Interna al rojo. De Loredo y el bloque radical en Diputados, en una sesión reciente

favor del gobierno, pero evidentemente, el eje se trazó sobre los 5 votos del radicalismo", ejemplificó.

Después de la reunión de anteanoche -que como contó Clarín incluvó gritos v salidas abruptas- la bancada emitió un comunicado.

"Buscaremos siempre los acuer-

decisiones por mayorías, una regla básica de la democracia" plantea ba el texto y agregaba: "Todas las diferentes posiciones y opiniones, por más minoritarias que sean dentro del bloque, son respetadas y tenidas en cuenta pero, como en cualquier cuerpo colegiado, deben primar las decisiones del colectivo mavoritario, sin excluir a quien

Pero en cuestión de minutos, diputados que se fueron antes del encuentro salieron a desmentirlo.

"Desmiento la información con tenida en este comunicado que no expresa lo sucedido en la reunion. No hubo votación menos aún una decisión mayoritaria de nada. Entre 4 o 5 no pueden imponer sumisión al oficialismo", apuntó el formoseño Fernando Carbajal, cercano a Facundo Manes. En la misma línea tuiteó Marcela Coli, del mismo espacio.

Mientras que Danya Tavela, de Evolución, el espacio de Martín Lousteau, fue irónica. "Felicitaciones. Ahora a explicarlo a los jubilados! A los docentes, no docentes y estudiantes y a los gobernadores que tienen que hacer el ajuste. Y nada del relato K populista o el des tituyente!!!", lanzó.

Sectores en pugna Si el bloque de radical fuera una torta se podría dividir en al menos tres claras porciones. El grupo identificado con Facundo Manes quien no participa en las reunio-nes de bloque- el de Martín Lousteau y el más cercano a los gobernadores con una mirada más "cooperativa" con el Gobierno.

Los "rebeldes" de Manes y Lousteau suman 12. El resto-más de 20-se mantiene encolumnado detrás de De Loredo. Entre ellos están también los cinco "radicales peluca\*, que se fotografiaron con Milei antes de la sesión por jubilaciones.

Lousteau conduce el partido y el hermano de Manes la Convención Nacional que acaba de suspender temporariamente la afiliación de los cuatro radicales que cambiaron su voto para ayudar a Milei a blindar el veto a la lev de recomposición jubilatoria, que era un proyec-

### "La atomización pasa en todos los bloques", se ataió De Loredo.

to del propio radicalismo

Ese episodio es el que hizo que las facciones entraran en ebullición. Lousteau abonó a la tensión: "Por prebendas o ventajas personales traicionaron a los jubilados".

Este grupo más duro quiere des plazar a De Loredo pero no tiene los números para conseguirlo. Tampoco se quieren ir porque no van a "regalar" el partido. 🗷

# En plena ebullición interna, la UCR bonaerense va a las urnas

Fabián Debesa laplata@clarin.com

Las contiendas partidarias en la UCR casi siempre presumen de un aire fundacional. Como si estuvieran en juego principios irrenunciables. Aunque después esas pretensiones se diluyan y se vuelve al mismo reducto.

Con los comicios para la renova ción de autoridades del Comité Provincia del radicalismo bonaerense se reitera esa condición.

Antes del cierre del plazo de pre-

sentación de listas, hubo intentos de unidad, pero prevaleció la tradi-ción y esa predisposición radical a las internas. Esta vez, la disputa coincide con un estado general de **ebullición** en el partido fundado hace más de 130 años. Algunos de los motivos: la distancia con relación a las políticas y al gobierno de Javier Milei. Y la postura acerca de la actuación de cinco diputados nacionales del bloque (uno no es afiliado al partido), que modificaron su voto sobre el régimen previsional. Ese viraje le permitió al Ejecutivo, mantener el veto del Presiden-

te al aumento a los jubilados.

En Buenos Aires, se pone a consideración de las urnas la sucesión del marplatense Maximiliano Abad como presidente del Comité Provincia. El senador nacional completará dos mandatos al frente de la conducción y postula -bajo la denominación de Adelante Buenos Aires- al ex intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, para su reemplazo. Acompaña la fórmula Elsa Llenderozas (Directora de la carrera de Ciencias Políticas de la UBA). Es un armado que tiene el respaldo de 20 de los 27 al-

caldes que manejan municipios en el interior bonaerense; todos los senadores y la mitad de los diputados provinciales.

Enfrente se plantaron sectores que apoyan a Facundo Manes, asocon dirigentes cercanos a Martín Lousteau y a históricos referentes como Federico Storani. Promueven al diputado provincial Pablo Dominichini como presidente, en compañía de Nazarena Mesías como vice. "Futuro Radical" nombraron a la lista que se completa con el intendente de Tandil, Miguel Lunghi, como primer convencional nacional y Storani y la diputada Danya Tavela como dele-

gados al Comité Nacional. "No es tiempo de luchas facciosas, de vedetismos y de intereses ajenos a la provincia. Necesitamos un radicalismo fuerte que sea al-

ternativa para 2027", dijo a Clarin Miguel Fernández, después de un encuentro que tuvo con la veintena de intendentes en ejercicio que empujan su postulación.

"Nos están metiendo en una disputa porteña. Quieren cooptar el radicalismo bonaerense", dice, v el dardo es para Lousteau, quien habría dinamitado la posibilidad de un acuerdo para la renovación de autoridades

Del lado de enfrente el planteo es el grado de diferenciación con Milei. "El actual oficialismo forma parte del Gobierno. Se sienten más cómodos con LLA o con el Pro que apoya al Presidente", dijo Domenichini a Clarin. "Coincido con Lousteau: la suspensión de la afiliación a los cinco diputados que dispuso la convención es una medida correcta", se definió el retador.

12 El País CLARIN—JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Caputo no irá al Congreso por el Presupuesto: "No se va a exponer a los degenerados fiscales"

La Casa Rosada dispuso arrancar el debate en Diputados la próxima semana. Milei aceptará negociar, pero no resignará el objetivo del déficit cero.

### Ignacio Ortelli

iortelli@clarin.com

El Gobierno acelera para avanzar con el Presupuesto. Luego de las reuniones con los bloques aliados y gobernadores, la Casa Rosada fijó la hoja de ruta en la que se tratará de aprobar el proyecto que la distribución de las partidas para 2025: la próxima semana arrancará el debate en comisión de Diputados con la expectativa de aprovechar el envión de la presentación que hizo el presidente Javier Milei.

Así quedó definido ayer a mediodia, en la cumbre oficialista que encabezó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien luego de recibir a diputados aliados y conversar con 20 gobernadores, entiende que no hay que demorar el inicio del tratamiento del texto.

Junto a su número dos, el secretario de Interior, Lisandro Catalán, el jefe de Gabinete fue el anfitrión de un encuentro al que se sumaron el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, el presidente de Diputados, Martín Menem, y los titulares de las comisiones de Presupuesto de ambas cámaras: los libertarios José Luis Espert (Diputados) y Ezequiel Atauche (Senado).

Aunque todavía no está claro el día, la idea es que la próxima semana se abra el trabajo en comisión



Definiciones. Francos con Catalán, Menem, Espert, Caputo y Atauche, ayer en Casa Rosada.

con la exposición de invitados por parte de los diputados y que recién los primeros días de octubre desembarquen los funcionarios.

Según confiaron alta fuentes oficiales a Clarín, el ministro Caputo habría acordado con la Casa Rosada no ir al Congreso: en su lugar, desde Hacienda, se enviaría a los secretarios Carlos Guberman (Hacienda) y Pablo Quirno (Finanzas).

De hecho, Guberman fue uno de los voceros técnicos que por orden del Gobierno salió a hablar tras el discurso de Milei del domineo.

"Toto no se va a exponer a que los degenerados fiscales lo quieran usar para embarrar la cancha", argumentan cerca del Presidente, que no tendría objeciones con la estrategia del que definió este de Economía de la historia".

La evaluación que hacen en el Gobierno de los primeros sondeos con la oposición es "muy positiva", pero no exenta de diferencias. En La Libertad Avanza contabilizan a los bloques aliados y a un sector del radicalismo, que se referencia en el jefe de bloque Rodrigo de Loredo, entre quienes van a apoyar el proyecto sin demasiados reparos,

y advirtieron "buena predisposición" por parte de los gobernadores, en especial los electos por Juntos por el Cambio.

Desde las provincias de todos modos toman distancia del pedido de recortes en el gasto público que realizó Milei. Varios mandatarios, como el santafesino Maximiliano Pullaro, aseguran que ya hicieron ajustes por encima de lo que concretó Nación y que el reclamo es desproporcionado. Incluso cuando la Casa Rosada salió aclarar que setrata de unos 20 mil millones de dólares y no 60 mil como había dichoal lefe de Estado.

cho el jefe de Estado.

Asi todo, el oficialismo sabe que va a tener que hacer concesiones para reunir las mayorías para aprobar el Presupuesto. "Estamos dispuestos a negociar, pero no a cambiar la esencia del proyecto que es déficit cero y que se gasta en base a lo que se recauda", planteó uno de los presentes en la reunión.

Es una premisa que se refuerza con una certeza que, como contó Clarín, repiten por lo bajo encumbrados funcionarios: sostienen que "sería más fácil" para Milei gobernar sin Presupuesto porque no quedaría "atado a las pautas presupuestarias" y podría "distribuir las partidas discrecionalmente, sin control de la oposición".

"Nos llevamos la ley o el relato", la lógica que trazó el asesor Santiago Caputo ante cada batalla que dio el Gobierno, se vuelve a aplicar. En esa línea, Milei buscará aislar al kirchnerismo, cuyos referentes ya fueron muy críticos con el Presu puesto, y exponer a sectores de la oposición dialoguista que se le decidan plegar con la negativa: rios va votaron con ellos con la excusa de los jubilados y de las universidades, pero ¿ahora qué van a hacer? ¿Le van a decir a la gente que se pasaron a votar todo igual a lo que pide Cristina?", interpela una espada del Gabinete. Según los plazos que maneja el oficialismo, para noviembre debiera guedar claro si habrá Presupuesto 2025. ■

# En el asado de los "héroes", Milei les pidió un scrum para blindarlo

### Emiliano Russo y Gustavo Berón

El asado del martes a la noche en el quincho de Olivos sirvió más que para concretar un posible interbloque de 87 diputados, para conformar una suerte de "task force" que defienda a Javier Milei de un eventual juicio político o de la posibilidad que caigan los vetos con los que el presidente busca cimentar su política de déficit cero.

El Presidente llegó a las 21, cuando los invitados ya estaban ubicados. Flanqueados por sus dos pilares, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Habló no más de 5 minutos y fue para agradecer el apoyo de los diputados no sólo en la ratificación del veto a la reforma jubilatoria sino también por la aprobación de la Ley Bases.

A propios y aliados les pidió que trabajen en conjunto. Puntualmente habló de armar "un scrum" para adelante. Es que al Gobierno le espera un panorama complejo en el último tramo del periodo ordinario del Congreso, ya que buscará aprobar Boleta Única de Papel, Ficha Limpia, que impide la presentación de candidatos condenados por hechos de corrupción, y, principalmente, el proyecto de Presupuesto 2025.

En esos minutos que habló a los invitados, el jefe de Estado trató de justificar el veto al aumento de las jubilaciones al alertar sobre el déficit que generaba,

Durante la tertulia, que se extendió unas 3 horas, hubo varios legisladores que se acercaron a dialogar con el primer mandatario. El tucumano Mariano Campero, del grupo de cinco radicales que avaló el veto a la nueva movilidad jubilatoria, se acercó hasta Milei y, con su copa, brindó con un "Viva la Libertad", aunque sin el "carajo". En Casa Rosada se ilusionaron

con que haya coincidencias en temas como Presupuesto o Boleta Unica aunque no dieron pie a la chance que se conforme un interbloque en la Cámara baja. "Pue un asado de camaradería con los diputados que apoyaron" en las últimas votaciones, indicó uno de los funcionarios de Balcarce 50.

Más optimista, otro funcionario sostuvo que "algunos diputados podrían pasar a formar parte del bloque de LLA. Lo importante es que se ha conformado una avanzada contra intentos del kirchnerismo para agredir al Gobierno tanto

en lo fiscal o ante el riesgo de un juicio político contra el Presidente".

La cena en Olivos generó también fuertes criticas. "Hubo un problema de comunicación", se sinceró uno de los diputados oficialistas. "No se celebró haber frenado un aumento a los jubilados, nada de eso", afirmó.

Al ingresar, los invitados no sólo tenían que pasar la tarjeta de débito para pagar los \$20 mil por plato sino que, además, debían dejar los celulares porque querían evitar imágenes no autorizadas. Mientras los diputados iban llegando al quincho hubo un bandejeo con bruschettas. Hubo tensiones también. La diputada Lilia Lemoine se mostró molesta porque no estuvo en la zona vip cerca de la cabecera ocupada por Milei. ■

clarin#ramiro.correla martins@gi



En 2022, la Argentina tuvo un déficit energético de US\$ 4.400 millones. Pero en 2024 se espera un superávit equivalente, US\$ 4.000 millones. Las exportaciones de petróleo crecieron un 30% y la producción de gas de Vaca Muerta reemplazó importaciones. Aún falta infraestructura que permita el despegue de las ventas externas.

# OIL & GAS:

**Nuevos retos** para las empresas UN CAMINO A LA EXPORTACIÓN Y LA GENERACIÓN DE DIVISAS

Mesa 1

# CÓMO CONCRETAR **MÁS INVERSIONES**







Mesa 2

# LAS OPORTUNIDADES **DEL MERCADO MUNDIAL**



Presidente y CEO de YPF

HOY - 19hs

Transmisión por Clarin.com y por nuestro canal de youtube D



afarte



SHUVER SPRINSORS



ABSPICIA YPF Pampaenergía



14 El País CLARIN-JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# La misteriosa dama del palco de Milei y Yuyito, y la dura definición de Cristina Kirchner





Pablo de León pdeleon@clarin.com

#### Amor, amor, amor

El último domingo, Javier Gerardo Milei incomodó a la "casta legislativa" y llamó a se nadores y diputados a concurrir al Congre so de la Nación un fin de semana para pre sentarles el Presupuesto 2025, **algo que siem** pre hicieron los ministros de Economía, no los jefes de Estado. Y en días hábiles... El Presidente utilizó el hito para mostrarse copan-do el escenario y dedicó algunos dardos a la clase política, pero sin profundizar conceptos como en campaña. O como en el arranque de su Presidencia, cuando hablaba de "ratas" al referirse a los legisladores de todas las fuerzas, menos de La Libertad Avanza. El mandatario habló de economía, chicaneó al jefe del bloque de diputados peronistas Germán Martínez y lanzó besos hacia el palco principal, donde estaban ubicados sus padres y su actual pareja, la conductora Amalia Josefina Trombetta, más conocida como Amalia "Yuyito" González. Ese lugar concitó la atención de todos, en un marco de palcos copados por militantes y adherentes libertarios, quienes gritaban y vivaban los dichos presidenciales, sin envidiar demasiado a las gestiones peronistas anteriores, que también ocupaban esos sitios. Pero el dato que llamó la atención fue una misteriosa mujer que se ubicó detrás de los progenitores del Presidente y de "Yuvito". La elegante dama se mo vió con bajo perfil, como lo hace en su faena cotidiana. Pero, a pesar de sus sigilosos movimientos, ella conoce el mundo parlamenta rio : De quién se trata? Guadalune Cortés es tuvo en el palco presidencial, pero no por su rol de Business Controller en AvSA, la empresa concesionaria de servicios públicos de agua potable y desagües cloacales de la Ciu-dad de Buenos Aires y de 26 partidos del Conurbano de la Provincia. Guadalupe Cortés es quien -desde abril pasado- recaba información que le solicita a todos los sectores y arma informes sobre el desempeño de AySA, que supo estar controlada por la familia Massa durante la última gestión peronista y que hoy conduce el ingeniero Alejo Maxit, quien convocó este año a Cortés. Pero lo que la ubicó en el palco supremo del último domineo es que es íntima de Javier y Karina Milei, ya que todo lo del domingo fue celosamente cuidado por la hermana presidencial. Esta contadora pública recibida en la UBA y en el Congreso se la mencionaba como cercana a los Milei, pero sería más allegada a los Me nem. Cerca de la funcionaria de AySA, afirman que llegó hasta allí por estar casada con Adrián Pagán, el actual secretario adminis trativo de la Cámara de Diputados. Cortés muestra así cercanía al poder presidencial y conocimiento de la vida parlamentaria, he rramientas que utiliza en su trabajo actual en la empresa pública. Al asumir como Controller, ella posteó: "¡Amo los desafíos! Es por eso que hace algunos meses me sumé al equipo de AySA para llevar adelante un ambicioso plan de transformación operativa y finan-



Presupuesto en el Congreso. Los padres de Milei, Yuyito y Guadalupe Cortés de AySA

### Guadalupe Cortés es Controller en AySA: ¿cómo llegó hasta el palco de Yuyito y los padres de Milei?

ciera que agregará valor sostenible a esta gran compañía. Estoy feliz de haber comenzado esta nueva etapa!". Así **se despidió de 22 años en el canal estadounidense Paramount.** No hay nada más lindo que la familia unita...

### CFK no se detiene

Cristina Elisabet Kirchner se presentó el último viernes en la localidad de Merlo. La ex presidenta habló de economía para confrontar con la actual gestión mileista. Pero también para mostrar que ella sigue teniendo el control político en el peronismo. Ahora, será el turno de Máximo Kirchner, quien el próximo viernes dará un discurso en la ciudad de La Plata, que se anticipa será duro para la inter na del partido. Su madre confrontó con Milei, pero su hijo irá a por la disputa que algunos stienen, como Axel Kicillof, el gobernador bonaerense que osó hablar de "componer nue vas canciones", lo que hizo estallar el humor kirchnerista, Cristina v su primogénito observan el panorama y anticipan que no regalarán nada de espacio a opciones que desafíen su he gemonía. Por eso, el último acto en Merlo pidió organizarlo en una semana, tiempo récord para un evento así, lo que habla de la urgencia por no ceder protagonismo. Otro dato es cómo sigue-junto a Máximo- los movimientos del riojano Ricardo Quintela quien sueña con pre-

sidir el PJ nacional. Los Kirchner alientan a la gremialista judicial Vanesa Siley a que se anime a disputarle la silla, algo de lo que se ocupa el sigiloso Wado de Pedro, quien no descuida su ducto de relación con Santiago Caputo, el fanático de Giuliano Da Empoli, el ensavista italo-suizo, autor de "El Mago del Kremlin" y de "Los ingenieros del caos". Seguramente, el pragmático Wado logrará que Siley ocupe una Vicepresidencia pejotista, pero la duda es si Cristina querrá encabezar el Partido o seguirá pensando en suturas políticas de diverso orden. Además, CFK no deja de pensar en lo que pasó con Alberto Fernández y en los caminos diversos que surcaron Javier Milei y Sergio Tomás Massa: por eso, dos reflexiones que volcó ante pocos in-terlocutores, causaron perplejidad. "Miralo vos al más boludo de los boludos... hoy es Presidente", señala mostrando que valora la inteligencia del actual jefe de Estado. Pero la reflexión no termina allí: "Y miralo vos al más vivo de los vivos. Mirá dónde está cada uno...". La mordaz referencia fue, en este caso, para Massa, el último ministro de Economía y candidato presidencial del peronismo. La ex Presidenta parece olvidar que ella bendijo esa candidatura y previo a eso, su nominación como ministro económico del gobierno del Frente de Todos. Peronismo explícito...

### A sus rincones

La cena del último miércoles en la residencia presidencial de Olivos de "los 87 héroes" del Parlamento argentino convocó a los diputados y senadores del PRO, La Libertad Avanza más los radicales que -ahora- usan peluca y se

muestran alineados con el Gobierno nacional. La cita fue particular pues el asado debió ser abonado vía posnet por los legisladores, quienes tuvieron que resucitar su tarjeta de débito y abonar 20 mil pesos "por barba". Todo fue sonrisas y austeridad, ya que la cifra incluía una sola copa de vino, lo que resultó excesivamente austero para algunos dirigentes curtidos en tertulias nocturnas de rosca interminable. La cosa sana.. Aunque todo fue buena onda, la excepción ocurrió en uno de los rincones de la quinta presidencial. Martín Yeza, diputado nacional y devenido titular de la Asamblea del PRO. se acercó a Patricia Bullrich, La ministra de Seguridad protagonizó este año un cruce fuerte con el diputado macrista, pues terminó siendo él electo en la conducción de la Asamblea del partido, en detrimento de la ministra, en virtud de las diferencias políticas profundas entre Bullrich y Mauricio Macri. Yeza quiso superar esos episodios y se acercó a la funciona-ria mileísta: "Hola Patricia, ¿cómo estás?", saludó el respetuoso Yeza. Pero se encontró con un férreo rechazo de la curtida Pato: "Nene, a vos no te voy a saludar... Te voy a hacer pagar una por una las que me estás haciendo...". El ex intendente de Pinamar se quedó de una pieza pero, caballero, optó por retirarse. Con sus dos metros de altura, dio media vuelta y se fue a conversar con sus pares del PRO que atacaban jugosos vacios. La ministra se quedó masticando su encono con el diputado macrista. Y dispuesta a seguir su rivalidad interna con Macri, de cara al año electoral por venir... Rencor, mi viejo rencor;

# Yañez pide alimentos y embargar la pensión de privilegio de Alberto F.

La abogada de la ex primera dama solicitó a la Justicia asegurarse la manutención del hijo en común. El ex presidente cobra 14 millones de pesos por mes.



Ex primera dama. Ahora Fabiola reclama un acuerdo definitivo sobre alimentos a Alberto

### Lucía Salinas Isalinas@clarin.com

En medio del frente judicial que Alberto Fernández afronta en el fuero federal penal, en la justicia de familia porteña seabrió un nuevo escenario que podría complicar los ingresos que percibe como ex Jefe de Estado. La abogada de Fabiola Yañez presentó una medida para reclamar un acuerdo definitivo sobre los alimentos que corresponden al hijo que la ex pareja tiene en común y una medida cautelar para embargar la jubilación de privilegio que percibe Fernández.

La defensa de Fabiola Yañez, la abogada Mariana Gallego, inició esta semana una mediación extrajudicial en el fuero de familia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para llegar a un acuerdo respecto a los alimentos para Francisco, el hijo que tiene la ex primera dama con Alberto Fernández. Hasta que ello ocurra, en caso de hacer lugar la justicia, se pidió una medida cautelar provisoria sobre los alimentos y un embargo de la pensión de privilegio que recibe el ex presidente y que supera los \$14 millones mensuales.

Hasta tanto se acepte la mediación extrajudicial, que se concentra en un acuerdo definitivo por alimentos para el niño de casi tres años, la abogada de la ex primera dama pidió que se regulen alimentos de forma provisoria.

A los tres meses de haber dejado la Casa Rosada, el ex mandatario recibió la jubilación de privilegio que asciende a \$ 14.272.997,79 en bruto. Cuando el número se analiza en términos netos, es decir lo que recibe en mano el ex presidente. se contabilizan \$10.000.630.64.

Pero no es lo único que comenzó a recibir por mes Fernández. A raíz de la resolución 4643 de ANSeS de marzo del año en curso se sumó un retroactivo contabilizado a partir del pedido de la prestación. La cifra asciende a \$32.207.388,83, con los descuentos aplicados.

Según constató este medio, el expediente se encuentra bajo reservay no se conoce aún qué decisión adoptó la justicia de familia. Una de las inquietudes de la ex primera dama es la situación económica que atraviesa con su hijo en Madrid, donde alquila un departamento de renta temporaria en el centro turístico de la ciudad.

Parte de la denuncia por hostigamiento y amenazas se concentra en el presunto chantaje de le xpresidente para que Yañez no avance con la causa penal a cambio de la ayuda financiera.

En la causa penal que tramita en Comodoro Py, el ex jefe de Estado se encuentra imputado por lesiones leves y graves, doblemente agravadas por el vínculo, más el abuso de poder y de autoridad, junto a las amenazas coactivas.

El fiscal federal Ramiro González lo imputó en base a nueve hechos ordenados cronológicamente en función del relato de Yañez. Los sucesos bajo investigación se iniciaron, determinó el fiscal, en 2016 en Capital Federal y continuaron hasta este año en la ciudad de Madrid. En esta etapa de declaraciones testimoniales y medidas de pruebas documental, el fiscal se concentra en la corroboración de los hechos. Hoy será el turno de la madre de Yañez, que se presentará en Comodoro Py para declarar.

# Difunden un audio con insultos del ex presidente a Fabiola

En el marco de la causa por violencia de género contra el ex presidente, Fabiola Yañez presentó a la Justicia audios en los que Alberto Fernández la insulta en medio de una discusión de pareja que tuvo lugar en la Quinta de Olivos.

La ex primera dama expuso las pruebas, a las que tuvo acceso el sitio Infobae, en el marco de la investigación contra el ex presidente a quien acusa de haberla golpeado, maltratado, encerrado en la Quinta Presidencial de Olivos e inducirla a realizarse un aborto un embarazo, entre otros hechos.

El audio que integra el ex pedien-

El audio que integra el ex pediente judicial aporta un nuevo dato respecto a la forma en que la que Fernández trataba a Yañez mientras eran pareja y él estaba al frente del Ejecutivo nacional.

Se trata de una conversación en el chalet principal de la Quinta de Olivos, en el cuarto presidencial, no en la casa de huéspedes, donde la ex primera dama dijo haberse ido a vivir luego de reiterados episodios de violencia.

Los nuevos audios:

Fabiola Yañez: Pero no me fui a acostar con ninguno, boludo... Alberto Fernández: "Ay, lo que

Alberto Fernández: "Ay, lo que hay que ver es la producción de Sandra", Qué Sandra, la concha de tu madre? Debe ser una mierda de serie, 2y cuando quiero ver una película argentina no se puede ver porque son todas una mierda? Pero esa como la hace tu amiga....jandá a la puta que te parió, vos y todas tus crías. boluda!

F.Y: Shhhh, shhh, bajá la voz. Siempre hiciste eso, me alejaste de todas las personas que para vos eran una amenaza.

A.F.: Pero quedate con ellas, boluda. Qué amenaza... F.Y.: Todas las personas que paa vos eran una amenaza...

A.F.: Andá y quedate con ellas, boluda, quedate con ellas y dejame en paz.

FX:¿Por qué me tengo que quedar con ellas?¿Qué comentario hice, tan mal te lo tomaste?

El fiscal federal Ramiro González citó para hoy a Miriam Yañez Verdugo, la madre de la ex primera dama, para prestar declaración testimonial en el marco de la causa en la que se encuentra imputado Fernández, por presuntos hechos de violencia de género. El lunes se presentó en Comodo-

El lunes se presentó en Comodoro Py Tamara Yañez, quien realizó una declaración testimonial en la que se refirió a diversos sucesos de violencia protagonizados por el ex presidente contra su hermana, fijando como punto de partida el año 2016. Habló de zamarreos y otras

### INJURIAS DE ALBERTO

-Alberto: ¿Qué Sandra, la concha de tu madre? Debe ser una mierda de serie, ¿y cuando quiero ver una película argentina no se puede ver porque son todas una mierda? Pero esa como la hace tu amiga...;andá a la puta que te parió, vos y todas tus crías, boluda.

 Fabiola: Bajá la voz.
 Siempre me alejaste de todas las personas que para vos eran una amenaza.

-Alberto: Quedate con ellas, boluda.

circunstancias ocurridas en la Quinta presidencial.

La hermana de Yañez, como su madre, la acompañaron en diversas ocasiones, sobre todo en el último período presidencial en el que la ex primera dama se había mudado a la casa de huéspedes dentro de la Quinta de Olivos.

El ex jefe de Estado se encuentra

El ex jefe de Estado se encuentra imputado por los delitos de lesiones leves y graves, doblemente agravado por el vínculo, más el abuso de poder y de autoridad, junto a las amenazas coactivas.

El fiscal, además, citó a prestar

El fiscal, ademas, citó a prestar declaración testimonial a las mujeres sugeridas por la defensa del expresidente, a cargo de Silvina Carreira.

Se trata de Cintia Romina Tonietti y a Amalia Tereza Moreno quienes deberán ir a Comodoro Py el jueves 26 de septiembre en el horato de las 10 y las 12 respectiva-

Asimismo, se citó a Karina Daniela González y a Noelia Del Valle Gómez para el jueves 3 de octubre en el horario de las 10 y las 12 respectivamente. ■ 16 El País



Fiscal ultrachavista. Tarek William Saab hacer ayer el anuncio en Caracas contra Milei. AFP

# Ahora,Venezuela pide la detención de Milei por el caso del avión iraní

Lo anunció el fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab. Incluye a Karina y Bullrich.

La Fiscalía de Venezuela tramita la solicitud de una orden de captura contra el presidente de Argentina, Javier Milei, a quien le abrió "una averiguación" por el "robo" del avión venezolano-iraní que estuvo retenido en Buenos Aires desde junio de 2022 y fue enviado a Estados Unidos en febrero. Se trata de un nuevo round en la pelea de Maduro contra Milei.

Así lo informó ayer el fiscal ge-

Así lo informó ayer el fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab. Indicó que es por el caso del avión venezolano-iraní que quedó retenido en Ezeiza en el gobierno de Alberto Fernández, en junio de 2022, y que fue entregado en febrero pasado a Estados Unidos, que había pedido su decomiso.

Saab anunció este miércoles "la asignación de dos fiscales especializados en la materia, quienes adelantan las diligencias pertinentes del caso y se encuentran tramitando la orden de aprehensión" también contra la secretaria general de Presidencia de Argentina, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
"Una burla para la Justicia argen-

"Una burla para la Justicia argentina", acotó Saab sobre los funcionarios. Se limitó a detallar que la presentación, con las solicitudes de aprehensión, se concretará "en las próximas horas en un tribunal competente" en Venezuela.

En su anuncio, el fiscal del régi-

men chavista recordó que hubo tripulantes venezolanos retenidos en Argentina.

"Se establece la facultad de nuestro país de ejercer su jurisdicción no sólo como forma de defensa ante acciones tendentes a atacar responsabilidades penales y la sanción ante la comisión por las personas involucradas, de los tipos penales en los que incurran", agregó Saab.

A la hora de referirse a los supuestos delitos, enumeró: "robo agravado", "intimación de capitales", "privación ilegítima de la libertad", "simulación de hecho punible", "interferencia ilícita", "inutilización de aeronave" y "asociación para delinquir".

### Replica el pedido de detención de Maduro por delitos de lesa.

El anuncio del régimen chavista ocurre un dia después de que el Gobierno de Milei respaldara un pedido de detención contra el líder chavista en la Justicia argentina.

El martes, Bullrich participó de la audiencia en la que los fiscales pidieron a la Cámara Federal que lance el pedido de captura internacional contra Maduro, en el marco de una denuncia por crímenes de lesa humanidad que presentó el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia.

"Algún dia Maduro y todos los miembros de su criminal narcodictadura van a pagar la tragedia que le causaron al querido pueblo venezolano. Algún día los 'defensores de los derechos humanos' de acá van a tener que hacerse cargo", fue el mensaje de la ministra de Seguridad.

El pedido fue respaldado por el fiscal Carlos Storneli y ahora decie la Cámara Federal porteña.

El caso por el que Venezuela ahora quiere pedir la detención de Milei se remonta a junio de 2022, cuando un Boeing 747-300 de la empresa Emtrasur Cargo aterrizó en Buenos Aires para cargar combustible.

Como la aeronave está sujeta al sistema de sanciones de los Estados Unidos por supuesto uso para actividades terroristas internacionales, ninguna petrolera accedió a suministrárselo.

El aparato pasó en Ezeiza más de un año y medio.

Finalmente, a mediados de febrero pasado agentes de Estados Unidos se llevaron el avión a su país.

El decomiso obedecía a que se habría usado para actividades terroristas con las milicias iranies, ya que el Boeing 747-300M había sido comprado por el régimen chavista en Venezuela a la empresa iraní Maham Air.

El 24 de octubre se vota en París si Argentina vuelve a la lista gris de naciones sancionadas por el GAFI.

# Impugnaron a un candidato oficial al organismo antilavado

Daniel Santoro

dsantoro@clarin.com

Mientras el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) tiene que decidir en octubre si pasa a la Argentina a la lista gris de los países de la lucha contra el lavado de dinero, el candidato del gobierno a la vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) Santiago Gonzalez Rodriguez fue impugnado y su propuesta denunciada penalmente por no reunir, supuestamente, las condiciones para el cargo-

La UIF es importante, además, porque se aprobó la ley del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y un blanqueo que deberán ser controlados para que no se infiltren, por ejemplo, capitales del narcotráfico.

El GAFI votará el 24 de octubre, en una reunión a realizarse en París, la revisión de la lucha contra el lavado de dinero durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner en la que, por ejemplo, hubo pocas condenas y seusó la UIF para perseguir opositores y periodistas.

Argentina ya estuvo en la lista gris del AFI, que implica una baja calificación que perjudica el pedido de créditos del país sancionado a organismos como el FMI y el Banco Mundial, entre el 2010 y el 2014 por la presidencia de Cristina.

En caso de no aprobar el examen, el GAFI pondrá a la Argentina en una lista de 22 ya sancionados como Albania, Barbados, Burkina Faso, Cameroon, Islas Cayman, Croacia, República Democrática del Congo, Gibraltar, Haití, Jamaica, Jordania, Malí, Mozambique, Nigeria, Panamá, Filipinas, Senegal, Sudáfrica, Sudán del sur, Siria, Tanzania, Turquía, Uganda, Emiratos Arabes Unidos, Vietnam y Yeme.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, llamó para este viernes a evaluar las observaciones presentadas, entre ellas, una de la fundación Apolo.

Por otra parte, la ex vicepresi-

denta de la UIF y dirigente del partido Republicanos Unidos, María Eugenia Talerico, presentó una denuncia ante la Justicia penal porque a su criterio se pretende nombrar a un abogado "

"No reúne los requerimientos de idoneidad técnica exigidos por la ley 25.246 así como por las mi siones y funciones que dicho ganismo especializado está llamado a cumplir en el sistema na cional de prevención de lavado de activos y financiación del te rrorismo conforme dicha lev v el Estándar Internacional del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)", agregó Talerico en su escrito. La especialista sostuvo que "si bien la convocatoria a la audiencia fue publicada en el Boletín Oficial, si uno intenta ac-ceder por TAD a las constancias que permitan evaluar al candidato, es imposible".

"Todo se ha desarrollado de un modo muy silencioso y en un proceso de dificil acceso. La audiencia será seguramente una puesta en escena, que culminará con la designación por decreto Presidencial, de una persona que no se encuentra apta para el cargo y cuya propuesta puede intuirse que responde a la necesidad de interferir políticamente la gestión" de la UIF, agregó.

Luego afirmó que "mas allá de varias inconsistencias que señala la Impugnación de la Fundación Apolo con relación al cumplimiento de los requerimientos 
parte del candidato, lo que resulta evidente de su Currículum Vitae, es la inexistencia total de conocimiento e idoneidad sobre la 
materia". Si bien en el currículum 
de Gonzalez Rodríguez "se advierte fácilmente una inclinación del 
postulante por el Derecho Givil y 
Comercial, particularmente, en 
el ejercicio de la docencia, al mismot iempo se evidente que ni siquiera en ese campo hay trayectoría digna de mención o reconocimiento". Sostuyo Talerico.

Del CV del candidato "no hay en los pobres antecedentes que presenta el candidato ninguno vinculado" al lavado de dinero.

# Aerolíneas: escala el conflicto en otro día complicado de paro

Patricia Bullrich denunció penalmente a Pablo Biró. Y los gremios buscan que renuncie el ge rente de Operaciones de Aerolíneas, un hombre clave.

**Luis Ceriotto** 

lceriotto@clarin.com

El conflicto entre el Gobierno y los gremios aeronáuticos escaló ayer mucho más allá de la disputa salarial a partir de la cual habian comenzado las primeras medidas de fuerza a mediados de agosto, y por el momento las dos partes en disputa sólo están doblando la apuesta, sin ninguna clase de negociación en el horizonte.

Desde el Gobierno habían comenzado la jornada con una "bajada de precio" a la medida de fuerza (una más) anunciada por los trabajadores de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado. La protesta, según el gremio, tendrá lugar hoy en 27 aeropuertos de todo el país, en dos turnos.

La interventora de la ANAC, Julia Cordero, no solicitó la conciliación obligatoria en el conflicto. Pero desde la Secretaría de Transporte, de la cual depende la ANAC, aseguraron que "de momento no se verán interrumpidos servicios en aeropuertos gracias a la esencialidad en transporte aéreo".

La aclaración de Transporte puso en relieve un dato importante: el paro de ATE-ANAC será el primero en realizarse desde que entró el vigencia el carácter "esencial" de los servicios aéreos de pasajeros, que fue el lunes a través de dos decretos que reglamentaron los artículos del "Mega DNU" de diciembre.



Otro día difícil. La protesta hoy tendrá lugar en 27 aeropuertos del país. FERNANDO DE LA ORDEN

Según esos decretos, los gremios deberán garantizar durante sus protestas un piso de 50% de los servicios que se prestan en un día normal

La movida de fondo del Gobierno llegó un rato más tarde: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra Pablo Biró, Secretario General de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), por la presunta comisión de delitos de acción pública. Fue luego de unas declaraciones del gremialista en las cuales advirtió que el conflicto con el Gobierno "se va a poner peor".

Según la denuncia de Bullrich y el equipo de abogados del ministerio de Seguridad, "las acciones y declaraciones de Pablo Biró podrían exceder el derecho de huelga amparado por la Constitución Nacional y constituir un acto ilícito bajo la figura del delito de **amenazas extorsivas**, contemplado en el artículo 149 bis del Código Penal". Además de la denuncia en sí, la

Además de la denuncia en sí, la irrupción de Bullrich en esta disputa muestra que el gobierno de Javier Milei busca escalar el conflicto. Bullrich nosólo tiene su conocido perfil de "halcón", sino que ha mantenido enfrentamientos con los gremios aeronáuticos cuando fue funcionaria tanto en el gobierno de De La Rúa como en el de Macri.

La denuncia cayó ante el Juzgado Criminal y Correccional 12, a cargo de Elizabeth Paisán, secretaría 137 de Julio Herrera.

Los gremios contraatacaron por la tarde, con un comunicado que durante algunas horas sembró confusión. Allí aseguraron que el Gobierno busca el conflicto para "forzar el cierre" de Aerolíneas Argentinas y aseguraron que "como consecuencia del despido arbitrario de 3 compañeros pilotos, presentó su renuncia el Gerente de operaciones de la empresa, es decir quien tiene bajo su responsabilidad toda la flota. Cabe mencionar, una vez efectivizada esa dimisión, y con esa posición acéfala, la empresa no puede volar".

El gerente de Operaciones de Aerolíneas es Gustavo García Lemos, un piloto de quien se venía afirmando en el sector que había presentado su renuncia el jueves pasado por presión de APLA como respuesta al despido de los tres pilotos de Aerolíneas que se habían negado a realizar un vuelo sin pasajeros a Estados Unidos para devolver un avión Embraer (ver abajo).

La figura del gerente de Operaciones tanto de Aerolíneas como de cualquier línea aérea es crucial para su funcionamiento. Es el responsable ante la ANAC de toda la parte de vuelos de una aerolínea.

Sobre el cierre de la jornada, en Aerolíneas desmintieron que García Lemos haya renunciado, pero admitieron que el funcionario "quiere irse".

"Le dijo a Fabián (Lombardo, el presidente de la línea aérea) que se quería ir, pero queda a la espera de un reemplazo.

Los gremios hacen su juego con esa información diciendo lo que se les ocurre", señalaron voceros de Aerolíneas. "Se lo reemplazará, como a tantos otros".

# Se devolvió un avión a EE.UU. tras echar a tres pilotos de APLA

Aerolineas Argentinas inició ayer el vuelo hacia Estados Unidos de uno de los aviones Embraer de su flota, matricula LV-GBK, que despegó sin pasajeros. El vuelo salió de Ezeiza a las II de la mañana, con una escala programada en Manaos y desde— allí a su destino final.

El avión no es propiedad de Aerolíneas sino de una empresa estadounidense, que se lo había alquilado bajo la modalidad de "leasing" (alquiler con derecho a compra). Finalizado el contrato, una vez que Aerolíneas no hizo uso de la opción de compra, debió devolver el avión. Se trata del mismo Embraer por el cual el jueves de la semana pasada la línea aérea estatal echó a tres pilotos que se negaron a realizar ese mismo vuelo.

Fue en las horas previas a la medida de fuerza que paralizó por 24 horas toda la operación de Aerolineas, con más de 300 vuelos cancelados y 37.000 pasajeros afectados.

La medida de fuerza fue encabezada por la **Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas** (APLA), que tras el paro denunció que los despidos de los tres pilotos eran "ilegítimos". "La empresa ha despedido a tres pilotos de la flota Embraer de manera ilegal, en tanto **estaban cum**pliendo una acción sindical legítima", señaló APLA.

Desde Aerolíneas, fuentes de la empresa señalaron que los pilotos, al negarse a volar el avión, le habían generado a la empresa un grave perjuicio económico, ya que cada dia que se vencía con el avión sin devolver, la multa era de 13.000 dólares por equipo (los Embraer a devolver son dos). Y que por ese motivo, los despidos fueron con causa.

El lunes, finalizado el paro de 24

horas, el gremio APLA reiteró a través de un comunicado que sus pilotos afiliados no debían volar los dos Embraer para su devolución.

"Continúa vigente el Mandato de NO participar de ningún vuelo ferry (sin pasajeros) que implique la devolución de aeronaves de nuestra empresa", agregó APLA.

Finalmente este miércoles despegó el primero de los dos Embraer, pero para ello Aerolíneas debió contratar pilotos en Brasil, ya que los únicos en la Argentina que tienen licencia para volar estos aviones son los que están afiliados al gremio que encabeza Pablo Biró.

Según fuentes de la empresa, este año serán devueltos en total tres aviones de la flota Embraer, que así quedará reducida a 24 aeronaves de este tipo. Y al mismo tiempo, ya fueron incorporados otros tres Boeing B737 Max, con lo cual al cierre de 2024 la flota de Aerolíneas seguiría manteniéndose en 85 aviones.

"Para 2025 está prevista la incorporación de otras tres aeronaves y ninguna devolución, con lo cual la flota se irá incrementando", agregaron las fuentes.

Aerolíneas mantiene abierta su paritaria salarial de junio, julio y agosto con tres de los cinco gremios con los cuales negocia: APLA (pilotos), AAA (Aeronavegantes) y APA (personal de tierra). Con otros dos gremios, APTA (técnicos aeronáuticos) y UPSA (personal superior) ya acordó un incremento de 10,8% acumulado para esos tres meses. Por su parte, los pilotos reclaman una recomposición salarial de 70%.

Luis Ceriotto

El País

CLARN-JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# La economía cayó 3,4% en los primeros seis meses

El Indec mostró que en el segundo trimestre se hubo una desaceleración de la caída. Los analistas esperan un rebote en la segunda mitad del año.



Impacto. La industria fue uno de los rubros más afectados por la contracción de la economía.

### Annabella Quiroga aguiroga@clarin.com

En la primera parte del año se profundizó la recesión y el semestre cerró con una caída interanual de la actividad del 3.4%. Según informó el Indec, en el segundo trimestre el producto bruto interno bajó 1,7% con relación al mismo período del año anterior. Con esto la economía enlaza tres trimestres seguido a la baja y se encamina a cerrar su segundo año consecutivo de recesión.

En la comparación con el trimestre anterior, el primero del año, la caída de la actividad se moderó.

El informe del Indec muestra que del lado de la demanda solamente las exportaciones mostraron un crecimiento, con un avance del 31,4%. En cambio el consumo privado descendió 9,8%, el Consumo público cayó 6% y la Formación bruta de capital fijo bajó 29,4%, siempre en la comparación contra igual período del 2023.

A nivel interanual, los sectores con mayores caídas fueron los que están vinculados al mercado interno, golpeado por la baja del poder adquisitivo: la construcción (-22,2%), la industria manufacturera (-17,4%) y las actividades de comerciano de la construcción (-22,2%), la industria manufacturera (-17,4%) y las actividades de comerciano de la construcción (-22,2%).

cio mayorista, minorista y reparaciones (-15,7%)

El Indec puntualiza que el sector que creció con fuerza fue Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con un salto del 81,2%, potenciado por la baja base de comparación del año pasado, que había estado marcado por la sequía. En el segundo trimestre la caída

En el segundo trimestre la caída se desaceleró respecto del primero, cuando la baja había sido de 5,2%. En términos desestacionalizados, trimestre contra trimestrelas importaciones descendieron 5,5%, el consumo privado registrú una caída de 4,1%, el consumo público tuvo una variación negativa

# PBI » Var. % respecto al trimestre anterior 2.2

2023 2024

Fuente INDEC: CLARIN

### El piso de la caída se habría tocado entre mayo y junio

de 1,1%, las exportaciones crecieron 3,9% y la formación bruta de capital fijo tuvo una disminución de 9.1%.

Hasta ahora, los datos conocidos de julio y agosto muestran algunas señales de repunte, por lo que los economistas estiman que el piso de la caída se habría tocado entre mayo y junio.

"Confirmado, el primer trimestre no fue piso, lo será en todo caso el segundo trimestre de 2024 cuando el tercero dé arriba (es el consenso hoy). El segundo cayó 1,7% contra el primero y la recesión duró por ahora 3 trimestres\*, indicó en su cuenta en la red social X el economista Gabriel Caamaño.

Al explicar las razones de la caída de la actividad, la consultora ACM menciona que "las políticas iniciales implementadas, como el realineamiento de precios relativos y el significativo ajuste cambiario de diciembre, buscaron corregir los desequilibrios macroeconómicos, pero exacerbaron la inercia inflacionaria y enfriaron la economía en la primera mitad del año".

Para todo el 2024, las proyecciones privadas estiman que la caída rondará entre el 3% y el 3,5%.

El proyecto de Presupuesto para el 2025 estima que la actividad económica caerá este año 3,8%, pero tendrá un "rebote" del 5% en el 2025, y otro aumento del 5% en el 2026.

Para el año próximo los economistas privados anticipa que habrá una expansión de la economía de entre 3% y 5%, dependiendo de lo que ocurra con el cepo cambiario.

"Hacia delante, el panorama luce desafiante en términos de actividad y los indicadores adelantados no alertan por una pronta recuperación en V", señala ACM. No obstante, la consultora men-

No obstante, la consultora menciona algunos factores a favor. Entre ellos la recuperación de los ingresos reales luego de una prolongada caída. "Es esperable que algunos de estos ingresos (salarios del sector privado) logren un incremento frente al nivel de precios, lo que mejoraría parcialmente lo observado en el consumo\*.

A esto se suma que "los sectores orientados al mercado exterior, principalmente del complejo agroindustrial, continuaran morigerando la contracción observada en el mercado doméstico. Adicionalmente, el blanqueo de capitales puede aportar a mejorar la actividad económica".

# Blanqueo: se podrán comprar motos o autos sin pagar multa

El Gobierno sigue publicando aclaraciones y ajustes al blanqueo de capitales. Ahora, **amplió las inversiones** que se pueden realizar con los fondos regularizados, sin pagar multa, a la **adquisición de bienes** con **destino** a la inversión productiva, sin pagar penalidad.

El Ministerio de Economía, a través de la Resolución 279/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, definió un listado de bienes muebles orientados a inversiones productivas.

Entre los bienes incluidos se encuentran: maquinaria agrícola, maquinaria vial, maquinaria para la construcción y para la industria en general; pick ups; automóviles de cualquier tipo; motocicletas de cualquier tipo; bienes de consumo durables como lavarropas, televisores, etc; celulares; bombas y compresores; bienes tecnológicos como estaciones, antenas, routers, chips; computadoras; vehículos; grupos electrógenos; instrumentos de medición; buques de carga; herramientas eléctricas; y bienes tecnológicos como monitores; entre otros.

Estas compras, exentas de mul-

tas, podrán realizarse mediante transferencias de una Cuenta Especial de Regularización de Activos (CERA) hacia cualquier otro tipo de cuentas, que no sean necesariamente cuentas CERA.

A suvez, el Ministerio de Economía está ultimando los detalles de implementación en conjunto con el Banco Central, para que próximamente puedan realizarse compras directamente desde las cuentas CERA en pesos o en dólares, sin la aplicación de penalidades, mediante el débito directo desde estas cuentas a través de tarjetas de dé

bito, de crédito u otros medios de pagos electrónicos. Esto había sido anticipado por el

Esto había sido anticipado por el ministro Luis Caputo en el primer streaming de funcionarios de Economía.

Cómo funcionará la tarjeta en dólares

Quien tenga una tarjeta "CERA" podrá hacer compras en dólares y el débito se hará en dólares tomados de la cuenta CERA. Si, por ejemplo, quiere hacer una compra de una gaseosa en un kiosco o la compra del mes en el supermercado, el comercio recibirá dólares en una cuenta en dólares (caja de ahorro o cuenta corriente). Y el usuario no pagará multa por el uso de sus dólares siempre que haya utilizado esa tarjeta de débito.

También se puede dar el caso de que el comercio abra una cuenta CERA, aún sin haber entrado al blanqueo, para recibir esos dólares.

Esto puede ser útil para, por eiemplo, un concesionario de autos. El comprador paga con los dó-lares de su cuenta CERA y el concesionario los recibe en su cuenta CERA. En este caso no se paga multa, pero el concesionario queda obligado a mantener esos dólares en la cuenta CERA hasta el 31 de di-ciembre de 2025. O utilizarlos para una compra y que los dólares vaya a otra cuenta CERA. Si el concesionario no tiene cuenta CERA, daría lugar a una negociación entre com-prador y vendedor por cómo se reparte el pago de esa penalización, que puede ir del 5 al 15% del monto de la operación, según la fecha de la operación. Esto es porque el blanqueo tiene tres etapas y la penalización va del 5 al 15%.

clarin#ramiro.correla martins@gi



clarin#ramiro correla martins@gr

CLARIN - JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20 El País



Cierre de brecha. Santiago Bausili, presidente del Banco Central.

# El blanqueo estira el veranito cambiario: el dólar se acerca a \$1.200

Es el precio del dólar Bolsa: cerró en \$ 1.206. El blue se reacomodó a \$1.260. El BCRA compró US\$35 millones.

# Annabella Quiroga

aquiroga@clarin.com

En una rueda marcada por la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de bajar 50 nuntos básicos la tasa de interés de referencia, el mercado local se mantuvo en calma, con los dólares paralelos cayendo y un leve repunte de los bonos.

Ásí, bajo el impacto del blanqueo se viene extendiendo el veranito cambiario. El dólar MEP, el más barato del menú, cerró a \$1,206.7 v se acerca a perforar los\$ 1.200, una linea que no cruza desde fines de mayo. El contado con liqui, la vía por la que se dolarizan las empre sas, bajó también a **\$1.233**. Y el blue retrocedió 10 pesos, a \$1,260.

Por su parte, los bonos muestran subas en torno l punto y el riesgo país cae a 1.367 puntos básicos. En Wall Street sube la mayor parte de los ADR argentinos, encabezados por Loma Negra con el 4,7%, BBVA con el 3,7% y Galicia con el 2,6%

El efecto de la baja de las tasas de la FED parece haber sido acotado a ni-vel local. Desde Puente indicaron que "el mercado ya se había anticipado a esta noticia. Los precios de los bonos soberanos argentinos han aumentado siete dólares desde principios de agosto, y consideramos que el driver detrás de esto fue mayormente externo, ya que se evidenció un comportamiento similar en soranos comparables, sin haber demasiado driver a nivel local".

De cualquier manera, tras el anuncio los soberanos aumentaron otros cincuenta centavos en promedio v alcanzaron el nivel de abril, que había sido su máximo valor desde la reestructuración de 2020. "A mediano plazo, creemos que un ciclo más expansivo de tasas por parte de la Reserva Federal puede avudar al objetivo del Gobierno de retomar el acceso a los mercados internacionales, en la medida en que éste derive en un mayor apetito por activos emergentes#, dijeron desde Puente

A su vez, el Banco Central enlazó la tercera compra consecutiva de divisas en el Mercado Unico y Libre de Cambios (MULC). Embolsó US\$ 35 millones, lo que permite compensar parcialmente la ventas de la semana pasada. Aún así, el saldo de lo que va de septiembre sigue sien-do vendedor por US\$ 79 millones.

Junto con esto, las reservas se re-cuperaron en US\$ 105 millones y asi vuelven a traspasar el techo de los US\$ 27.000 millones

Los analistas destacan que el efecto del blanqueo se está haciendo sentir sobre las cotizaciones pa ralelas. "Los mayores ingresos de dólares a cuentas para el blanqueo se están verificando en los depósitos de menos de US\$ 1 millón", señalan desde Aurum Valores.

Y marcan que el stock acumulado alcanzaba el viernes pasado a los US\$ 15.700 millones. "Considerando este método indirecto de estimación de fondos ingresados al sistema financiero argentino para el blanqueo, inferimos que y habrían sumado cerca de US\$ 2.200 millones en el segmento de fondos minoristas" dice Aurum

Juan Manuel Franco, Economis ta Jefe de Grupo SBS, apunta que "el foco en el corto plazo sigue so bre las cuentas externas, que son la variable más seguida por el mercado para evaluar la capacidad de pago de Argentina de sus bonos en dólares". "En ese sentido, las cuentas del Banco Central mostraron un aumento de los depósitos en dólares del gobierno equivalente al pago de intereses de enero, algo que había sido anunciado por el gobierno hace dos meses"

El Merval estuvo prácticamente estable en esta rueda, con un alza de 0,15%. El índice de la bolsa por-teña subió 5,72% en los últimos 7 días, en línea con el resto de los

Para CMA Research, "el efecto del blanqueo se refleia en los activos domésticos, vista la merma en el riesgo país y la relevante suba de las acciones, también reflejado en el mayor volumen negociado de acciones frente a cedears, desde hace ya varias semanas. Es muy destacable el aumento del casi el 100% en el índice Merval, motorizado en buena medida por las acciones del sector bancario, que suben más allá del 200% en el período".■

# Volvió el "carry trade": desde julio, el que apostó al peso ganó 20% en dólares

Por la intervención y el cambio de política monetaria, el dólar Bolsa cae 15% desde sus máximos.

Ana Clara Pedotti apedotti@clarin.com

A pesar de la volatilidad cambia-ria de mediados de julio, **el que** apostó al peso en el inicio de ese mes y mantuvo sus inversiones ganó, en moneda dura, más de 20%. Esta nueva "ventana de carry trade\* es más extensa incluso de la que se dio a principios de año, en los meses de enero y febrero últimos, cuando después de la devaluación de diciembre el dólar paralelo se había estabilizado en torno a los \$1.000.

La "bicicleta financiera" o el "carry trade" es una estrategia que consiste en vender dólares para tomar posiciones en pesos para oder devengar tasas contra el dólar para luego pasarse al dólar nuevamente y quedarse con un rendimiento.

Como el dólar financiero baja, desde sus máximos a mediados de julio, un 15% se potenciaron las ganancias de aquellos que "la vieron y a pesar de la volatilidad de ese mes apostaron por instrumentos en pesos. Los que fueron por plazo fijo, a tasa Badlar, ganaron un 18,6% en dólares, mientras quie nes invirtieron en instrumentos de deuda, como las Lecap, ya tienen ganancias de más de 22%.

"El carry en dólares de los últies respondió a la consolidación del ancla fiscal y del es quema monetario. Aunque la taa en pesos se mantuvo por deba io de la inflación, el trabajo para revalorizar el capital en dólares lo hizo la baia de las cotizaciones financieras. Fue un reflejo de la menor incertidumbre en Argentina", explicó el economista de GMA Capital, Nery Persichini.

En Aurum Valores, por su par-te, destacaron que desde comienzos de julio hasta ahora se consolida el periodo más largo "sin que ra un deterioro significativo en la ganancia", aunque con un rendimiento menor que el que ha-bían conseguido los que apostaron por el peso a principios de año.

"Desde que comenzó el actual período (tomando como fecha de inicio el 02/07) la ganancia en dólares haciendo tasa en pesos es

del 23%. Esto se consiguió en un período de 2 meses y medio fav recido por la estabilidad del dólar financiero a partir de que el gobierno anunció que iba a inter-venir en ese mercado, lo que ha permitido un carry muy significativo", apuntaron.

Además de la política cambiaria del tándem de Luis Caputo y Santiago Bausili, que sirvió para desin-flar la brecha y mantenerla a raya, hubo en este período otros condimentos que favorecieron a los que apostaron por tasas en pesos. Por un lado, el ingreso de dólares de los ahorristas relacionado con el blan-queo, que hicieron que el crecimiento del stock de depósitos en moneda extranjera se acelere en las últimas dos semanas. Por otro, la llegada de los dólares de grandes inversiones, producto del RIGI.

### La baja de tasas de la FED podría acentuar la tendencia.

Ahora, la baja de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos podría ser un ingrediente extra que ayude a que se extienda la bi cicleta, "Oue las tasas a nivel mundial empiecen a bajar y que la economía global no entre en una recesión son buenas noticias", sumó Persichini,

El economista agregó: "Sin embargo, el carry local está principalmente atado a nuestra propia suerte. En particular, hoy lo que el mercado mira es la capacidad de generar dólares comerciales para recomponer reservas y la fe-cha de la salida del cepo. Cualquier desvío en esas métricas po-dría inducir un ruido cambiario".

Aunque el Banco Central logró meiorar esta semana su racha de compras de dólares por su intervención en el mercado de cambios. la entidad mantiene un rojo de US\$ 79 millones en lo que va del mes Las reservas brutas consiguieron subir este miércoles por encima de los US\$27.000 millones y la evolución de la capacidad del organismo de hacerse de dólares y mantenerlos es clave para poder mantener al frente cambiario en calma.

### Principales indicadores



1.363 RIESGO PAIS









### ALEJANDRO BLAQUIER ES EL NUEVO PRESIDENTE

Alejandro Blaquier es el nuevo idente de Ledesma, en reemplazo de su hermano Blaquier, quien se retira tras 11 años de liderar la compañía y corporativa. El directorio está ntegrado por otros dos hermanos y dos sobrinos.

# Definen la millonaria venta de Exxon entre petroleras argentinas

El coloso estadounidense vende sus siete áreas de Vaca Muerta. La disputa es entre YPF v PAE por un lado, v Vista v Tecpetrol por otro. ¿Cuánto piden?

### Silvia Naishtat

snaishtat@clarin.com

Con una Argentina que es ap el 2% de su negocio global y el 10% de sus dolores de cabeza, la junta directiva de la estadounidense Exxon Mobil se animó a salir del país en 2023, una decisión que va está en la etapa final. Desde entonces su precio de venta habría crecido desde los US\$ 1.000 millones de los que se hablaba al principio. Ahora estaría en US\$ 1.500 millo

Hay dos grupos que se disputan esos activos. Uno es la sociedad entre Tecpetrol, la controlada de Techint y Vista fundada y dirigida por Miguel Galuccio. La otra, YPF junto a PAE de la familia Bulghe-

En una comunicación de Merval News y pese a los mencionados US\$ 1.500 millones, se asegura que



Coloso. Se habla de una operación de US\$ 1.500 millones.

Vista y Tecpetrol, habrían ofrecido US\$ 1.000 millones. Ouienes están en el negocio petrolero aseguran que además habría que destinar otro tanto para poner a punto los activos del coloso estadounidense en Vaca Muerta.

De cualquier forma se trata de una de las **mayores operaciones** por su magnitud v el hecho de que los interesados sean empresas de capitales argentinos, habla de que la confianza en el país empieza por los locales. En el camino quedaron aquellos que prefirieron no estirarse en el precio. Fue el caso de Pama Energía de Marcelo Mindlin y de Pluspetrol de las familias Poli y

El banco Jefferies de EE.UU. tiene en sus manos la última palabra, que en el caso de una compañía como Exxon, se toma en conjunto con su propio equipo de fusiones y

Lo que está en venta son siete

áreas en Vaca Muerta entre las que se destaca Bajo del Chojque. con reservas probadas de shale oil.

Por lo que trascendió. Exxon tuvo el aval de Qatar Petroleum, la petrolera estatal gatari, que en 2018 adquirió un 30% de Exxon Mobil en el país.

En el mundo Exxon es en si misma un imperio que domina el rubro petrolero y aspira a conquistar mucho más. Sus actividades se extienden en 40 países. Fundada por John Rockefeller en 1882 fue durante años la empresa más valiosa hasta que en 2006 fue desplazada por las tecnológicas. En aquel

momento, por Apple. Estos años, Exxon desembolsó US\$ 60,000 millones para sumar a Pioneer Resources, una compañía fuerte en Permian, la Vaca Muerta de EE.UU. Y está desarrollando un vacimiento de inmensas proporciones en **Guyana** donde ya produ-ce cerca 640.000 barriles diarios de petróleo, lo mismo que toda la Argentina, consignó la especializada EconoJournal.

Por cierto no es la única multi que se bate en retirada. Hay otros casos como la cementera Loma Negra, de la familia brasileña Camargo Correa y parte de su holding Intercemento: también atrajo a varios argentinos pero aún está en tratativas con el grupo brasileño Compa-ñía Siderúrgica Nacional de Benjamin Steinbruch, la mayor produc-tora de acero de Brasil.■

# Petróleo y gas: el camino a exportar y generar divisas

En los primeros siete meses del año, último dato oficial, la producción de gas superó los 29.000 mi-llones de m3, un récord que no se alcanzaba desde 2006. En el mismo período, la extracción de petróleo fue de más de 143 millones de barriles: para encontrar una cifra si milar hay que remontarse a 2004. El impacto del desarrollo de Vaca Muerta y las inversiones de las em-presas se ven con fuerza.

El secretario de Energía, Eduardo Chirillo, acaba de señalar que en los últimos 12 años se había acumulado un déficit energético de US\$ 30.000 millones, y que en los últimos 9 meses se logró un superávit de US\$ 2,972 millones



El mundo que viene. El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

"La existencia del nuevo gasoducto en meses de mayor despacho termoeléctrico desde el inicio de 2024, y la recesión económica sostienen este proceso que marca un cambio estructural en la economía del país", señalaron desde la con-

sultora especializada G&G. "Pero el mayor soporte radica en el incremento de producción de petróleo que aumenta las exportaciones de petróleo con buenos precios, y la producción de gas reduce las importaciones de gas oil para generación termoeléctrica principalmente", completaron.

Coinciden las cifras de la consultora Economía & Energía: mientras que en 2022, el país tuvo un déficit energético de 4.400 millones de dólares, este año se espera un superávit equivalente, US\$ 4.000 mi-

Sobre estos temas tratará "Oil & Gas. Un camino a la exportación y la generación de divisas", la charla del ciclo "El mundo que viene", una serie de encuentros entre directivos de empresas, funcionarios, referentes sociales, emprendedores y expertos, con la conducción de periodistas de Clarín sobre los retos que enfrentan las empresas en el país. Hoy a las 19 en clarin.com.

La charla tendrá dos mesas. "Cómo concretar más inversiones estará integrada por Esteban Falcigno, gerente de Coordinación e Infraestructura de Pampa Energía; Fausto Caretta, Upstream Mana-ging Director de Pan American Energy; y Daniel Gerold, director de G&G Energy Consultants.

Luego, "Las oportunidades del mercado mundial" que contará con la presencia de Horacio Ma-rín, presidente y CEO de YPF.

El ciclo cuenta con el apoyo principal de Telecom, DESA, OSDE y Camuzzi, además del sponsoreo de Afarte y Pan American Energy, y el apoyo de YPF y Pampa Energía.■

# Estados Unidos y la economía global

# La FED afloja la guerra contra la inflación y baja la tasa de interés en EE.UU. por primera vez en 4 años

La recortó medio punto y la ubicó en un rango de entre 4,75 y 5%. Es el fin de una era de alzas iniciada en la pandemia que redujo la inflación a 2,5%. Es un alivio para hogares y negocios.

WASHINGTON, CORRESPONSAL Paula Lugones

plugones@clarin.com

La Reserva Federal (FED) dio ayer un giro fundamental en su larga lucha contra la inflación en Estados Unidos y bajó la tasa de interés por primera vez en más de 4 años y la recortó medio punto. Es el fin de una era, después de que la entidad elevara los tipos a máximos que no se veían en más de dos décadas para intentar desacelerar la economía y así controlar el aumento de precios. Significará un alivio para hogares y negocios.

La tasa, que estaba a su nivel más alto en los últimos 22 años, bajó ahora medio punto, al rango de 4,75-5%. "La economía de Estados Unidos está en buena forma", dijo el jefe de la FED, Jerome Powell, en una conferencia de prensa.

"Está creciendo a un ritmo sólido, la inflación está bajando, el mercado laboral está en un lugar fuerte. Queremos mantenerlo ahí". Pero, además, señaló que seguirán monitoreando la situación y que podría haber más recortes en las reuniones de noviembre y diciembre del banco central.

Habia dudas sobre cuánto recortaría el Banco Central estadounidense: si un cuarto de punto o medio. Pero finalmente se anunció una política más agresiva: la FED cree que van ganando la guerra contra la inflación -que hoy se ubica en 2,5% anual, cerca de objetivo de 2%- y ahora buscan sostener el crecimiento y tener el mercado laboral bajo control.

Para los consumidores estadou-

Para los consumidores estadounidenses, que están acostumbrados a manejarse con cuotas, es una 
noticia muy importante porque la 
decisión de la FED se traducirá en 
una baja de los intereses de sus 
préstamos hipotecarios, de la deuda sus automóviles, de sus tarjetas 
de crédito y otros gastos en general, lo que aliviaria la canasta básica. También significaria acceso a 
dinero más barato para establecer o 
hacer crecer un negocio.

También, estiman los expertos, favorecerá la inversión porque muchos retirarán dinero de sus cuen-



Mensaje. El presidente de la FED, Jerome Powell, indicó que podría haber más recortes en el futuro. AFP

tas para volcarlos en inversiones más rentables.

Elgiro de la FED, aunque se viene anticipando hace semanas, llega muy cerca del día de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre y, aunque es una buena noticia para el gobierno de loe Biden y la candidata demócrata Kamala Harris, no es claro el impacto que puede

llegar a tener en la campaña, ya que es dificil que la baja de tipos se sienta realmente en los bolsillos de los norteamericanos antes del día de la votación

Más allá de esta realidad, la decisión de la Reserva Federal, que es un organismo independiente del gobierno, junto con el buen diagnóstico de la economía estadounidense que marcaron, significa un problema para el candidato republicano Donald Trump, que ha basado buena parte de su estrategia electoral en decir que la economía de EE.UU. es "la peor de todos los tiempos" y culpa a al gobierno demócrata por la suba de precios.

"Los indicadores recientes sugieren que la actividad económica ha seguido expandiéndose a un ritmo sólido. El aumento del empleo se ha desacelerado y la tasa de desempleo ha aumentado, pero sigue siendo baia.

"La inflación ha seguido avanzando hacia el objetivo del 2 por ciento del Comité, pero sigue siendo algo elevada", dijo la FED en un comunicado. "El Comité está firmemente comprometido a apoyar el máximo empleo y a devolver la inflación a su objetivo del 2 por ciento", agregó.

Como consecuencia de los inmensos paquetes de estímulo por la pandemia, el aumento internacional del combustible, la guerra en Ucrania y los problemas de la cadena de suministro a nivel global, entre varios motivos, los precios se dispararon hace 4 años y a inflación llegó a un máximo de 9,1% en junio de 2022.

Para bajar la inflación, la FED habia aumentado la tasa de referencia 11 veces, desde marzo de 2022, hasta la última suba de julio de 2023 y desde allí mantuvo las tasas sin bajarlas. La inflación ha ido bajando de forma constante al llegar a un piso del 2,5% anual en agosto, con indicios de que seguirá bajando aún más.

Al mismo tiempo, el mercado laboral ha mostrado signos de enfriamiento significativo. Dada esa combinación, los funcionarios de la Fed tomaron la decisión de comenzar a bajar las tagas de interés

menzar a bajar las tasas de interés. El mercado laboral es el motor de la economía estadounidense y los indicadores han insinuado que el motor podría estar fallando: la tasa de desempleo ha estado aumentando en los últimos meses y ahora se ubica en 4,2%, cuando llegó a estar 3,5%.

La FED no quería que se siguiera enfriando el mercado laboral. Durante gran parte del año, los funcionarios han hablado de un equilibrio de riesgos: si recortaban las tasas demasiado pronto, corrian el riesgo de que la inflación vuelva a subir. O si esperan la seguridad total de que la inflación estaba navegando a niveles normales, podrían dañar innecesariamente el mercado laboral.

En cambio, el Banco Central de Brasil subió las tasas. pero también eso favorecería al país: el real se apreciaría.

# Cayó el dólar a nivel global y eso es una buena noticia para los emergentes y Argentina

# eburgo@clarin.com

La Reserva Federal de Estados Unidos redujo la tasa de interés por primera vez desde marzo de 2020. cuando empezó la pandemia.

Finalmente el recorte fue de 50 puntos básicos y la tasa se ubica en el rango de 4.75%-5%...

La economía argentina es peque ña pero abierta, por lo tanto una tasa de interés más baja sería positivo porque significaría un dólar más depreciado a nivel global y más actividad económica en la principal locomotora mundial.

Una tasa más baja en EE.UU. alentará a los capitales a buscar

otras plazas -con mayores rendi-mientos- debilitando la demanda del dólar vaumentando la demanda de otras monedas. De ahí que el dólar a nivel mundial se deprecia-ría mientras otras se apreciarán (como ocurrió aver que el dólar tocó el nivel más bajo en un año).

Para la competitividad del peso argentino, atado a un crawl errático con el dólar, será un soplo de aire fresco. Para colmo ayer el Banco Central de Brasil subió las tasas (10,75%) y el real se apreció.

"En lo conceptual para el mundo implicará tasas de financiamiento más baratas, dólar más debilitado y un soporte para los precios de los commodities", resume Martin Polo, economista del grupo Cohen.

Las principales cinco claves para la Argentina son:

### ¿Qué significa una tasa de interés más baja de la Reserva Federal?

Que los que tienen préstamos pagarán menos y los ahorristas recibirán un rendimiento menor. Sin embargo el impacto no será automático. En su momento Milton Friedman señaló que al menos hasta 16 meses demora el efecto de la política monetaria. Además, la Reserva no tiene poder de fuego sobre las tasas de largo plazo sino de corto. Pero las de largo suelen aco-

# ¿Qué pasó en la previa y por qué

la decisión de ayer? En marzo de 2022 la Fed había llevado la tasa de 0,5% al 5,5% en apenas 16 meses. El objetivo fue derrumbar la inflación que se disparó en la post-pandemia y llegó a 9% interanual. La inflación bajó a 2,5% en agosto pasado y la tasa de de-sempleo subió de 3,7% a fin de 2023 a 4,2% en agosto. Para muchos analistas y funcionarios de la Fed, era momento de bajar la tasa. ¿Por qué importa en Argentina?

Para nuestro país las noticias de la Fed son relevantes, pero no en lo inmediato por el costo del financiamiento. El país está totalmente afuera del mercado global de crédito porque sus bonos rinden más del 30% anual y su riesgo país está arriba de los 1.300 puntos

Pero la tasa de interés de EE.UU. sí es importante porque repercute sobre las materias primas. Los pre-cios de los commodities suelen moverse a la inversa de la tasa de interés. Si la tasa es baja, los commodities están más caros. Y viceversa. También mejoraría las condiciones para el financiamiento de las empresas argentinas.

"Martín Redrado, economista de la Fundación Capital. "El proceso de reducción de tasas de interés. genera salida de capitales de países desarrollados hacia nuestras orillas. El problema para nosotros es que se trata de capitales especulativos de corto plazo. Por eso, resulta necesario que en el período que se avecina el Banco Central esté alerta a través de dos instrumentos: comprando reservas o imponiendo encajes a inversiones menores a

## Un dato clave: el dólar a nivel mundial tocó ayer el nivel más ba-

jo en un año y el real se apreció Como consecuencia de la decisión de la Reserva Federal el dólar tocó ayer el nivel más bajo en un año. El resto de las monedas en cambio se apreció (como el real). Eso es una buena noticia y más para la Argentina donde el peso se ha apreciado en relación al dólar en el último año. El dólar es sensible a las expectativas sobre las tasas de interés y había bajado en las últimas semanas en medio de los rumores y apuestas del mercado de que la Fed bajaría la tasa.

# Qué hay que prestar atención desde Argentina

Para Polo "necesitamos saber qué pasará con las siguientes tres variables: primero que bajen las tasas de los bonos CCC americanos. que el dólar se debilite más -tiene espacio para hacerlo, pues viene de un ciclo de dólar caro- y que los commodities suban. Este último punto es el más débil considerando el exceso de oferta global de soia.



AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 | 🎯 🚹 🔉





BENEFICIO VÁLIDO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DEL 17/09/2024 HASTA EL 30/09/2024. TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUIS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, BENEFICIOS VALIDOS PRESENTANDO ALGIUNAS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES LAS INCANALBLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y DESCUENTOS MANS INFORMACIÓN SORRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SIGNERICIOS, TERRITORIOS Y CONCIONADES POR LOS REPORTOS PROMOCIONES Y POR ESCUENTOS NAMAS INFORMACIÓN SORRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SIGNERICIOS, TERRITORIOS Y CONCIONADES POR LOS REPORTOS POR CONCIONADES POR CONCIONADO POR CONCIONAD

24 El Mundo CLARIN – JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# González dice que admitió bajo "coacción" el triunfo de Maduro

"Firmaba o me atenía a las consecuencias", explicó sobre un texto que le hicieron firmar dirigentes del chavismo a la embajada española en Caracas.

CARACAS. ESPECIAL PARA CLARI Ludmila Vinogradoff elmunod@clarin.com

El ganador de las elecciones del pasado 28 de julio, Edmundo González, rompió el silencio de su exilio en España, para aclarar que firmó una carta de manera forzada bajo coacción y chantaje del gobierno venezolano donde reconoce que Nicolás Maduro había vencido en las presidenciales.

Fue en un vídeo que González publica en las redes sociales donde lee un comunicado ocho días después de su aterrizaje en Madrid. "Compatriotas – dice Edmundo en un vídeo y en el que se identifica como presidente electo-, me dirijo a ustedes, para informarles toda la verdad de lo que ocurrió con mi salida de Venezuela. El régimen pretende que todos los venezolanos perdamos la esperanza. El mundo entero sabe que siempre recurren al juego sucio, el chantaje y la manipulación".

"Estando en la residencia del Embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodriguez y la vicepresidenta de la República Delcy Rodriguez se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, firmaba o me atenía a las consecuencias", asegura González, quien se encuentra actualmente refugiado en Madrid.

Su pronunciamiento se produjo después que su inédita carta circulara de manera parcial sin firma en las redes sociales, aunque posteriormente el presidente del parla-





Presiones, El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, mostrando el texto firmado por González Urrutia, AFP

mento chavista, Jorge Rodríguez la exhibiera de manera completa como un trofeo, que no tiene ninguna validez si fue firmado bajo coección

"Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones", asegura González en el nuevo comunicado. "En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir las tareas que me encomendó el soberano. Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta, por un vicio grave en el consentimiento".

"Como presidente electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar. Jamás los voy a traicionar. Esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy. La Comunidad Internacional continúa incrementando su respaldo a la voluntad soberana del pueblo venezolano. Lo que deberían estar divulgando son las actas de escrutinio. La verdad es lo que es y está en las actas que ustedes pretenden ocultar. No van a callar a un país que ya habló. Millones de venezolanos tienen la voluntad de cambio y yo voy a cumplir con ese mandato", sostiene González.

Para Jorge Rodríguez, jefe de la chavista Asamblea Nacional, la carta que firmó González Urrutia para asilarse en España si tiene validez donde acata la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que proclama vencedor al presidente Nicolás Maduro de las pasadas elecciones del 28 de julio con el 52% de los votos sin haber mostrado las pruebas.

El diputado chavista exhibió públicamente en una rueda de prensa la controvertida carta con la firma del diplomático venezolano, que se alzó con el 67% de los votos como presidente electo por mayoría aplastante esa jornada, y mostró imágenes del líder opositor firmando el documento el 8 de septiembre. Rodríguez aseguró que González no fue extorsionado ni coaccionado ni chantajeado para salir del país, aunque fue lo primero que dijo el opositor al aterrizar en Madrid en su cuenta de X.

El jefe del parlamento chavista también negó las negociaciones que mantuvo su gobierno con las de España en las que había intervenido el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero para sacar a González del país. El parlamentario chavista exhibió la carta como un trofeo de una batalla ganada a la oposición, aunque no aclaró los medios que utilizara.

En la polémica carta, González Urrutia expresa que "siempre he estado y seguiré dispuesto a reconocer y acatar las decisiones adoptadas por los órganos de justicia en el marco de la Constitución, incluyendo la precitada sentencia de la Sala Electoral, que aunque no la comparto, la acato por tratarse de una resolución del máximo tribunal de la República".

También sostiene que entre sus planes no se encuentra ejercer representación formal o informal de alguno de los poderes públicos del país. En este sentido, aseguró que durante su estadía en España será absolutamente respetuoso de las instituciones e intereses de Venezuela. "Dejo constancia de mi compromiso de que mi actividad pública fuera de Venezuela será limita-da (...) Será absolutamente respetuoso de las instituciones e intere ses de Venezuela, y siempre apelaré a la laz, el diálogo y la unidad nacio-nal", resalta la carta de la cual existen dos copias firmadas por González Urrutia.

# Blanco de fuertes críticas, Evo Morales abandona una marcha

LA PAZ. AP. AFP Y EFF

El ex presidente Evo Morales anunció ayer que dejaba la marcha que había iniciado para bloquear La Paz en medio de su disputa con el actual mandatario Luis Arce y en defensa de una nueva candidatura vetada por la ley. Fue luego de ser criticado por el gobierno, que le atribuyó el intento de alentar un golpe, y de un fuerte rechazo de sectores de la población. "La marcha no es de Evo. La marcha es del pueblo. Por lo tanto, como se sataniza, penaliza, criminaliza a Evo, he decidido, después de esta jornada, retirarme de la marcha", declaró Morales a periodistas al comunicar su decisión.

La llamada "Marcha para salvar Bolivia" comenzó el martes en la ciudad de Caracollo, en Oruro, y se dirige a La Paz, un recorrido de unos 190 kilómetros. El martes hubo choques con un grupo afin a Arce que terminó con unos 26 heridos, según el Ministerio de Salud.

El gobierno sostuvo que la manifestación busca "acortar el mandato de Luis Arce y habilitarse una
vez más como candidato pese a que
la Constitución se lo prohibe", informó la canciller Celinda Sosa. Pero los bloqueos, que reiteran el conflicto de enero pasado, tienen mala
prensa en amplios sectores populares, que cuestionan con dureza las
pretensiones del cocalero.



Caminata. Evo Morales, en primera fila, antes de anunciar su retiro. EFE

# Los drones de Ucrania llegaron a un depósito ruso a 500 kms, de la frontera

Fue una de las mayores incursiones de Kiev sobre territorio enemigo. Y siguen los combates en Kursk.

KIEV Y MOSCÚ, AGENCIAS

En uno de las mayores incursiones registradas en territorio ruso, las fuerzas de Kiev atacaron un depósito de misiles y municiones a unos 500 kilómetros de la frontera, dijo el servicio de inteligencia de Kiev.

Los rusos no confirmaron el obietivo, pero hablaron de fragmentos de un dron que cayeron al suelo provocando un incendio e hiriendo a 13 personas, mientras las autoridades locales ordenaron la evacuación de civiles de los alrededores.

Los servicios de seguridad ucranianos dijeron que el ataque, llevado a cabo por drones, alcanzó un depósito de misiles y artillería en el asentamiento de Toropets en la región de Tver, a 160 kilómetros al



Fuego sobre Rusia. Kiev afirma que llegaron a Toropets. REUTERS

noroeste de Moscú. Fuentes del go bierno de Kiev citadas por RBC Ucrania dijeron que se lanzaron más de un centenar de vehículos aéreos no tripulados de fabricación ucraniana para confundir y así perforar las defensas rusas.

Según Kiev, el lugar objetivo contenía misiles del tipo utilizado para bombardear Ucrania, incluidos los portaaviones tácticos Iskander y Tochka-U, así como bombas guiadas por aire Kab y municiones de

Rusia no confirmó esta información, pero las imágenes que circulan en los principales canales ru-sos de Telegram mostraban explosiones devastadoras en mitad de la noche y gigantescas nubes de humo que seguían elevándose hacia el cielo incluso después del amanecer, visibles a kilómetros de dis-

El ministerio de Defensa de Moscú dijo que las defensas antiaéreas destruveron durante la noche 53 drones lanzados por los ucrania nos sobre otras regiones rusas, 27 de ellos sobre Kursk. También fueron atacadas las de Bryansk, Smoensk, Oryol y Belgorod. En esta última región, el gobernador, Viacheslav Gladkov, afirmó que cuatro personas resultaron heridas.

Un portavoz ucraniano, en tanto, declaró a la prensa internacional que las fuerzas de Kiev logra-

ron bloquear la contraofensiva rusa lanzada para intentar hacer retroceder a las tropas de invasión ucranianas a través de la frontera en la región de Kursk. Pero el Ministerio de Defensa de Moscú afirmó que las "operaciones ofensivas" continúan y que en solo un día los ucranianos perdieron otros 400 soldados, muertos o heridos.

La fuerza aérea y las fuerzas de misiles rusas, añadió el ministerio, también continuaron atacando a las fuerzas de reserva ucranianas concentradas en la región de Sumy. al otro lado de la frontera con Kursk.

Siempre en la región de Sumy, se gún el mando militar local, los rusos volvieron a bombardear plantas de energía con ayuda de drones. pero no se registraron muertos ni heridos.

Los ataques ucranianos contra objetivos en el interior de Rusia son cada vez más habituales a me dida que avanza la guerra y Kiev desarrolla su tecnología de drones

El líder ucraniano Volodimir Zelenski busca también la autorización de las naciones occidentales para poder emplear las sofisticadas armas que suministran a Kiev para atacar objetivos en territorio ruso. Algunos líderes occidentales han rechazado esa posibilidad por temor a verse arrastrados al conflicto con Moscú.■



\$5.500

En compras iguales o superiores a \$20.000

AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 | 🚳





BENEFICIO VALIDO DE LUNES A DOMINGO, PARA SOCIOS 365 Y 365 PLUS. \$5.500 DE DESCUENTO EN COMPRAS IGUALES O SUPERIORES A \$20.000 EN LAS TIENDAS HABILITADAS EN WIWW.MIVETSHOP.COM.AR. NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES Y/O BENEFICIOS. EL CÓDIGO DE DESCUENTO PERSONALIZADO OTORGADO AL SOCIO, SERÁ VALIDO PARA (1) DIA COMPRA Y EL SOCIO SOLO PODRA ACCEDER A (1) CUPÓN POR MES. UNA VEZ UTILIZADO, ESTE PERDERA SU VALIDEZ Y NO PODRA SER UTILIZADO NUEVAMENTE. ESTE CÓDIGO DE DESCUENTO ES INTRANSFERRIBLE, COTOS NO CONTRACTUALES. EL USO DE LAS INÁGENES ES A MODO MERAMENTE REFERENCIAL CADA TIENDA QUE COMERCIALIZA SUS PRODUCTOS A TRAVÉS DE MI VEZ SHOPE SE RESPONASBLE POR EL STOCK, ESTADO, MODO DE PERSENTACIÓN AL COMBINDOR Y YENTA DE LOS PRODUCTOS. LOS PRODUCTOS EN LOS PRODUCTOS QUES EN DOUGRANDA PUBLICADO EN LOS PRODUCTOS QUES EN DOUGRANDA PUBLICADO EN LOS PRODUCTOS QUES EN DOUGRANDA PUBLICADO EN ENCIDIO EN ENCONTRADO EN LOS PRODUCTOS QUES EN DOUGRANDA PUBLICADO DE SENCIPIO DE SENTAS INFORMACIÓN CONSULTAR EN WWW.365.COM.AR/REGIAMENTO O AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT 30-50012415-2. PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

# Opinión

# El "no alineamiento activo" y América latina ante las elecciones en EE.UU.

DEBATE

Jorge Heine

Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Boston y exministro de Gobierno de Chile

n su reciente debate con la vicepresidenta Kamala Harris, el expresidenta Kamala Harris, el expresidente Trump sostuvo que Estados Unidos ya parecía una "Venezuela al cubo", como resultado de los "millones y millones" de inmigrantes latinoamericanos que llegarian al pais. Con ello repitió las referencias despectivas a la región que hizo en su debate previo con el presidente Biden. Más allá de sus falsas acusaciones (los estudios indican que, en promedio, los inmigrantes en EE. UU. cometen menos delitos que los nativos), las posibilidades de Trump de ganar las elecciones en noviembre son reales, y la región debe prepararse para ello.

La doctrina del No Alineamiento Activo (NAA) surgió en la región en 2019-2020
en el primer gobierno de Trump. Respondió a la urgencia de enfrentar los dilemas
de países que se encontraban entre la espada y la pared, bajo presiones tanto de
Washington como de Beijing. El NAA provee un compás, una guía para la acción
para navegar las turbulentas aguas del
mundo actual.

Indica que el mejor camino a seguir es no comprometerse de antemano con nin guna de las partes en pugna, poner el interés nacional al frente, y, en lo posible, coordinarse con otros países de la región para ofrecer un frente unido ante los embates venideros.

V la estrategia que corresponde a esta doctrina consiste en lo que podríamos llamar "tantear el terreno". La competencia entre grandes potencias propia de nuestra época (a diferencia del "momento unipolar" de hegemonía indiscutida de EEUU en la post-Guerra Fria, 1991-2016) pareciera dejar en la indefensión a las potencias medianas y pequeñas. A estas no les quedaría más remedio que "agachar el moño" y seguir las instrucciones de las grandes potencias. En la práctica, ello no es así.

El mero hecho de la competencia entre estas últimas abre un espacio no disponible en los años de indiscutida hegemonía estadounidense. Este tampoco existia en los años de la Guerra Fría, al menos no en términos económicos, dado el relativamente pequeño tamaño de la economía so viética, y su carácter cerrado. Pero la situación hoy es distinta. La eco-

Pero la situación hoy es distinta. La economía china ya es mayor que la de EE. UU. medida en términos de paridad de poder adquisitivo, es una economía abierta, y ofrece muchas oportunidades a los países latinoamericanos. De hecho, China ya es el mayor socio comercial de Sudamérica en su conjunto.

Esto significa que nuestros países pueden "tantear el terreno" y explorar quien ofrece las mejores condiciones, si Washington o Beijing, para determinados proyectos, o en determinadas áreas. En coyunturas internacionales de alta incertidumbre, como la actual, esta es una mejor aproximación que matricularse con un lado u otro. En términos tácticos, esto implica actuar proveyendo cobertura, esto es, tomando medidas aparentemente contradictorias y manteniendo una posición de repliegue para evitar impactos negativos en caso de cambios súbitos en el entorno.

Lejos de tratarse de un enfoque oportunista, como han dicho algunos, es, por lejos, la respuesta mas racional a un mundo

La competencia entre las grandes potencias ofrece un mayor margen de maniobra atribulado, en el cual optar por el camino equivocado puede tener consecuencias desactrosas

Tanto es así, que, aunque el NAA surgió originalmente en América Latina como respuesta a la disputa entre EE. UU. y China, se ha seguido difundiendo, con variantes, por el resto del Sur Global.

Las guerras en Ucrania y en Gaza han sido importantes impulsores de ello. Sudáfrica ha proclamado el NAA como la doctrina en la cual basa su política exterior. Vietnam ha establecido su "diplomacia del bambú", que se precia de mantener buenas relaciones con EE. UU., China y Rusia, sin matricularse con ninguna de ellos.

La competencia entre las grandes potencias, en que estas tratan de ganarse los corazones y las mentes de los pueblos, ofrece un margen de maniobra para que potencias medianas y pequeñas obtengan mejores condiciones para el comercio, la inversión y el financiamiento del desarrollo.

Para las primeras, su mayor preocupación es geopolítica. Para las segundas, lo se el desarrollo. Ello el permite a estas últimas negociar términos y obtener venta jas que de otra forma no podrían. Y esto no es una cuestión ideológica. Responde a una lógica pragmática.

De muestra, un botón. Ecuador sufre de una alta deuda externa. Le urge un ma vor acceso a mercados. Sin embargo, sus tratativas por negociar un tratado de libre comercio (TLC) con EE UU fueron rechazadas de plano por Washington, que va no firma tratados de ese tipo. Sin pe tañear, el gobierno conservador de Gui llermo Lasso fue a golpear puertas a Bei-jing, donde se le recibió con los brazos abiertos. El TLC entre Ecuador y China entro en vigor el 4 de mayo de este año Hay una lección allí, para todos aquellos que quieran verla. Y en un periodo en que nos aprontamos para lo que puede se una segunda administración Trump, no hay que dejar de tenerla presente.

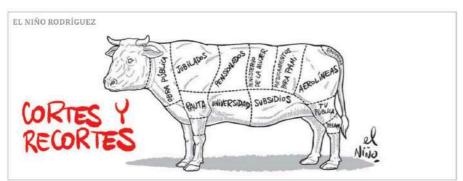

### **MIRADAS**

Luis Vinker

lvinker@clarin.com

# Salieri, Amadeus y una injusticia

"Perdóname, Mozart, yo fui quien te destruyo". Con esa frase contundente, de un Salieri senil comienza la pelicula. Pero también se instala una leyenda que convirtió a un virtuoso compositor llamado Antonio Salieri en un simbolo de envidia y resentimiento. Una injusticia, una historia que nada (o muy poco) tuvo que ver con la realidad. Aún cuando el eje de la película de Milos Forman, y del guion de Peter Schaffer, sea la actitud del presunto Salieri.

Como origenes de aquella leyenda

Como orígenes de aquella leyenda negativa se citan expresiones de Leopoldo Mozart, el padre del genio, que culpaba a Salieri de "conspiración" para que las composiciones de su hijo no se representaran en Viena. No se habló más de eso, pero un texto de Pushkin en 1820, basándose en una "fake news" de un diario de Berlin, volvió sobre el tópico: Mozart habría sido envenenado por Salieri. Y definitivamente, el guion de Schaffer, primero para la obra teatral y luego para la película, hundieron la imagen de Salieri.

Una de las mejores biografías de Mozart, escrita por Peter Gay señala que "Salieri v Mozart se conocían ien y mantenían una relación cordial, si bien no eran amigos. Salieri dirigió la interpretación de algunas composiciones mozartianas". En octubre de 1791, poco antes de la muerte de Mozart, éste invitó a Salie ri al estreno de "La flauta mágica" También, según Gay, Mozart contó que su invitado "me abrumó con sus cumplidos extravagantes y sus ala-banzas desmedidas". Salieri fue en su época un compositor reconocido. Se desempeñó como compositor y maestro de capilla de la Corte de Viena. Según Gay "es cierto que era un compositor muy conservador y fue perdiendo el favor popular, hasta que sus óperas caveron en el olvido. Pero en vida de Mozart, Salieri también gustaba y no sólo al emperador".

Se afirma que estrellas como Ni-cholson y Al Pacino ambicionaban el papel de Salieri en la película de Forman, pero este sorprendió con la elección de Murray Abraham, un actor de segunda línea en esa época. Abraham filmó "Amadeus" en simultáneo con Scarface, donde interpretaba a un narcotraficante. Obviamente, consideró que su consagrato ria labor como Salieri "fue el papel de mi vida". Se preparó con estudios de piano y dirección orquestal. Pasado el tiempo sostuvo que "la música de Salieri está injustamente tratada en la película". Por eso, organizó conciertos populares para reivindicarlo. Y hasta "tengo un retrato de Salieri en mi casa. Estoy en deuda con él'. ■

CLARIN - JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Opinión 27

# Presupuesto 2025: las claves y los detalles

# Economía. restricciones y abrelatas

### **Fabio Quetglas**

Diputado nacional (UCR/Provincia de Bs.As.)

n vieio chiste ubica a tres náufragos en una isla, con la única disponibilidad de ali mentos enlatados. El primero de ellos (un físico) trata de buscar un elemento punzante y seguro para acceder a la comida, el segundo (un quí mico) ve de que modo puede erosionar con las sales del mar, las latas; y el tercero (economista) pretendiendo hacer un aporte remata con un "supongamos que tenemos un abrelatas"

No es una novedad que la economía es (en alguna medida) una ciencia de "supuestos", y que la proyección económica que un presupuesto contiene debe reflejar los efectos en el tiempo, de las medidas que un go bierno se propone.

El actual Ejecutivo sostiene un objetivo excluyente (eliminar el déficit del sector público). Un objetivo que la mayoría de la sociedad comparte, sobre todo a partir de las dramáticas consecuencias que han generado la secuencia de presupues tos desequilibrados y por lo tanto la espi-ral de presión inflacionaria, deuda o emisión descontrolada (o un poco de todo, como fue en la última etapa del kirchne

### Como va ocurrió con el tipo de cambio fijo, confundir instrumentos con objetivos puede resultar fatal.

Ahora bien, la adecuada gestión presupuestaria puede ser una herramienta imprescindible de política económica o un nuevo "tótem" en cuvo altar resignemos elementos (también) significativos para el dinamismo económico. Como en su momento sucedió con el tipo de cambio fijo, confundir instrumentos con objetivos pue de resultar fatal.

Nadie en su sano juicio discute que Argentina debe disciplinarse presupue riamente v reconfigurar su sector público para hacer sostenible las prestaciones pú blicas, sin ahogar la actividad privada.

La cultura política argentina tiene que incorporar, como si fuera un hábito y no un hecho episódico, la idea de "restricción" a la hora de tomar decisiones. Ahora bien, esa disciplina para que tenga potencia transformadora, debe ser el resultado de una calificación institucional.

El Presupuesto que debemos discutir

consagra la regla del "déficit cero" sin sanciones previstas para caso de incumplimiento. Expresa una voluntad política y consolida una narrativa. Habrá que ver si para los inversores es suficiente.

Por otro lado, no es en absoluto disrruptivo, más bien sigue la tradición nacional de sobre-estimar los ingresos para poder plasmar los resultados deseados. Hay dos circunstancias donde esto es

muy evidente: el aumento el 100% en la recaudación de los derechos de exportación, aún cuando estamos viendo que el precio de nuestros comodities tradicionales no están pasando un buen momento, y el gobierno no ha anunciado un aumento en las alícuotas. En la misma línea, preveer un incremento del 34 % en la recaudación general, con una inflación prevista del 18 % es (como mínimo) demasiado optimista.

El problema, en cualquier caso, no es el "ajuste en el margen" para la hipótesis de que no crezcamos al 5%, o la inflación no resulte del 18%. El problema de fondo, es que nadie puede augurar al día de hoy que esté asegurada la salida del es-tancamiento económico. Si sencillamente la recuperación es más lenta de lo previsto (por razones internas o externas), probablemente la "regla fiscal" sea insuficiente como programa económico para movilizar recursos y generar expectativas positivas

# Legitimidad y razonabilidad delaiuste

### Eugenio Marí

Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso

l Proyecto de Presupuesto 2025 se resume perfectamente en su Artículo 1": alcanzar el equilibrio fiscal total, cueste lo que cueste. Desde el punto de vista económico, esta es una medida inevitable; Argentina no tiene otra opción tras décadas de desajustes fiscales. El país ha pasado más del 90% de los últimos 50 años gastando más de lo que ingresaba, cayendo repetidamente en crisis inflacionarias o de deuda.

Sin embargo, en política y democracia, no basta con querer hacer lo que corresponde, también hay que tener el poder pa-ra llevarlo a cabo. Aquí entra en juego la legitimidad: la capacidad de un gobierno para implementar medidas que, aunque

duras, cuenten con el apoyo popular. Este es el rasgo distintivo que ha tenido el proceso ajuste de 2024, que ha sido uno de los más rápidos y sig-

> toria argentina. A diferencia de otros intentos de ajuste, este ha encontrado su legitimidad en la eliminación de privilegios a ciertos sectores,

una demanda ampliamente acep-

La economista estadounidense Deirdre McCloskev explica la "igualdad de privilegios". En una sociedad verdaderamente li-bre, todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, sin que existan ciudadanos de primera, segunda o tercera categoría.

En Argentina, durante décadas, se utilizó al Estado para, coercitivamente, otorgar beneficios a diferentes grupos y sectores, creando lo que conocemos como "corporativismo". Un modelo al que el actual gobierno ha denominado "la casta". Es esta eliminación de privilegios la que ha permitido que el ajuste fiscal cuente con el res-

El Presupuesto 2025 ya adelanta la continuación de este proceso. Y si se espera mantener el apoyo popular, se deberán redoblar los esfuerzos para seguir por el ca-mino de recortar privilegios estatales. Más aún en un año electoral en el cual el oficialismo deberá tener buenos resultados para fortalecer su agenda legislativa de cara a 2026 y 2027.

Respecto a los ingresos, el Ejecutivo acierta al decir que, si consigue más superávit, **lo utilizará para bajar impuestos** Mostrar que el ajuste vuelve a los ciudadanos es una forma efectiva para ganar le-gitimidad. En especial si se bajan aquellos que benefician a los que pagaron la fiesta de los privilegios del Estado durante los últimos años. La baja del impuesto inflacionario y la eliminación del impuesto PAIS contribuirán a meiorar el poder adquisitivo y bajar los precios de la canasta básica del siglo XXI: alimentos, ropa, movilidad y tecnología. Luego, si las condi ciones fiscales lo permiten, el próximo paso debería ser una reducción de los impuestos al trabajo formal, que han empujado al 50% de los trabajadores a traba-

En cuanto a los gastos, la legitimidad del ajuste dependerá de tres elementos. Primero, es necesario continuar reduciendo estructuras estatales ineficientes. La reforma del Estado debe avanzar, eliminando organismos descentralizados y desconcentrados que superponen funciones, no cumplen una misión clara o que fueron crea-dos con fines políticos. Lo mismo corre para las empresas y entes públicos. Y, además, habrá que eliminar muchas políticas públicas actuales, que no superan un análisis costo-beneficio.

Segundo, es esencial mejorar la eficiencia de aquellas dependencias que si son útiles para la sociedad. Los ciudadanos demandan **un Estado que no intervenga** donde no es necesario, pero que funcio-ne bien donde sí lo es. Esto incluye el ordenamiento y fortalecimiento de las áreas que atienden las funciones básicas del Estado: Justicia, Seguridad, Defensa, Salud y Educación, muchas de las cuales se encuentran desguarnecidas y desarticuladas.

Tercero, los subsidios y transferencias deben estar mejor dirigidos para benefi ciar a guienes realmente lo necesitan. El Presupuesto 2025 ya prevé que habrá un ordenamiento de los subsidios a la energía, que caen 25% en términos nominales (equivalente a 1,7 billones de pesos). Sin embargo, también habrá que incluir la eli-minación de los privilegios fiscales de cier-

El año que viene, los regimenes especiales de promoción sectorial, como el de Tierra del Fuego, representarán gastos tributarios por 3,3 billones de pesos, sin contar los sobreprecios que generan a todos los argentinos. Son cuestiones que no pueden seguir volando debajo del radar.

Si bien el equilibrio de las cuentas públicas irá generando sus frutos, habrá que cuidar que la transición, además de eficiente, sea percibida como justa. El Presupuesto 2025, junto a la Ley Bases, da instrumentos al Gobierno para ir en esta dirección y avanzar sobre privilegios que están enquistados desde hace décadas.



Tan asfixiante para la conversación es el "negacionismo K" respecto de las conse cuencias de la emisión y de un manejo discrecional del Banco Central, como el "optimismo militante" que no advierte ninguna luz amarilla, ni en la praxis política ni Luego de una larga temporada de des-

precio por la hacienda pública, no deja de ser un alivio saber que vamos a discutir un presupuesto. Para quienes, como yo, creemos en los bienes públicos adecuadamente gestionados, la asignación de recursos es algo relevante. Para Javier Milei el equilibrio fiscal es un punto de llegada, para nosotros es un punto de partida hacia la construcción de una sociedad más cohesionada y una economía no solo estable, sino también competitiva, innovadora e incluyente.

# **Sociedad**

### Salud y polémicas



Lo aprobó la Legislatura como parte de un paquete para mejorar la atención y evitar el éxodo de los profesionales. El nuevo sistema será optativo, pero el sindicato se opone e irá a la Justicia.

MENDOZA, CORRESPONSAL Roxana Badaloni mendoza@clarin.com

El Ministerio de Salud de Mendoza puso en vigencia un nuevo régimen laboral para profesionales de la salud. Es un sistema optativo que mide y paga la productividad. Los gremios sanitarios están en contra.

El pago por productividad fue aprobado por ley en una propuesta de reestructuración de leyes sanitarias que envió el gobierno de Alfredo Cornejo (Juntos por el Cambio, UCR). Los médicos pueden optar por

Los médicos pueden optar por ingresar al sistema o permanecer dentro del convenio colectivo y en cualquier momento **podrán dar marcha atrás con la elección**.

La remuneración de los médicos se dividirá en dos: el 50% estará ligada a las horas de trabajo y el otro
50% al cumplimiento de objetivos
que tienen relación con más prestaciones, mejores índices de salud
en la población que asisten, menor tiempo de espera y bajo ausentismo, entre otros parámetros.

El sistema de pago por productividad, **resistido por los gremios**, es parte del paquete de 26 leyes impulsadas por el ministro de Salud, Rodolfo Montero, y enviadas a la Legislatura mendocina para fortalecer la salud pública.

Uno de los problemas que atraviesa Mendoza es la fuga de profesionales de especialidades médicas a Chile y España. El gobierno provincial asegura que este sistema ayudará a contenerlos, incluso a que opten solo por trabajar en el sistema público.

Con la promulgación del decreto N°1782, el gobierno de Mendoza detalla cómo serán los nuevos cinco tipos de cargos que se podrá optar de manera voluntaria.

Las cinco unidades son Servicios Médicos de Guardia; Servicios Médicos Críticos; Servicios Médicos Asistenciales; Servicios Médicos Sanitarios; y Centro de Salud. "Cada efector diseñará en forma anual sus objetivos para el pago de la productividad. Estos parámetros serán verificados por el Ministerio", explica la reglamentación.

El profesional de salud tendrá un

sueldo básico fijo y otro componente variable, que se cobrará en función del cumplimiento de objetivos establecidos para cada unidad. Además se podrá acceder a un extra por productividad.

El médico, técnico o enfermero podrá elegir **trabajar en una unidad o complementar con varias**. La reglamentación también es-

La reglamentación también establece una única categoría o clase para todos los profesionales. "Po-

### El Gobierno dice que el sistema favorece a los profesionales.

drán promocionar horizontalmente en grados, mediante la acreditación de requisitos como la permanencia en el cargo, la inexistencia de sanciones disciplinarias, la evaluación de desempeño y la capacitación, permitiendo que el profesional médico pueda avanzar en su desarrollo laboral sin requerir que se produzcan vacantes o que deban crearse, a fin de obtener el recono-

cimiento del eficaz cumplimiento de sus funciones o servicios", indica el decreto reglamentario.

La idea es que puedan comenzar a optar por este régimen a partir del 1<sup>o</sup> de octubre. Los que no estén de acuerdo, continuarán con el sistema anterior, de cantidad de horas semanales.

"Necesitamos que el médico del sector público tenga la misma eficiencia que quien presta servicios en el sector privado, y esto implica mejoras para los pacientes', argumentó el gobernador Cornejo.

La puesta en marcha arrancará con médicos de atención primaria, en centros de salud. A medida que aumenten los recursos presupuestarios, podrán sumarse otras especialidades de mayor complejidad.

El ejemplo que dieron en el Ministerio de Salud mendocino es que un cargo inicial en un centro de salud que cobra unos \$800.000 podría llegar a \$2.000.000, un 150% más, si se aplica el Índice de mayor productividad. Ahora, la mayoría hace guardias

de 24 horas por semana. La nueva normativa permite que puedan hacer guardias más cortas, de 12 horas, pero les exige hacer tres de esas guardias semanales rotativas. En la parte variable del sueldo,

En la parte variable del sueldo, influirán distintos parámetros: "La tasa de cobertura de atención primaria (porcentaje de la población a cargo del centro de salud que ha recibido atención en el último año); tiempo de espera para una consulta y tasa de utilización de servicios (consultas médicas por habitante)", por ejemplo.

habitante)", por ejemplo.

También se medirá la calidad de la atención: "Se considerará la satisfacción del paciente y tasa de resolución en el primer nivel de atención, sin necesidad de derivar al nivel superior o de mayor complejidad", según lo aprobado.

Se suman indicadores de promoción de la salud en cada unidad donde se desempeñe el profesional: "Cobertura de vacunación en niños en la comunidad, tasa de control de embarazo, en porcentaje de cobertura, en mujeres sanas al menos cuatro consultas prenatales. También se considera la cobertura de programas de prevención como control de hipertenCLARIN - JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

sión, diabetes y detección de

Y se incorporan indicadores de productividad y eficiencia en la atención del centro de salud: "Costo por consulta, tasa de ausentismo de pacientes y la relación médico-paciente, con la cantidad de pacientes atendidos, consultas o prácticas realizadas por profesional y por centro, el porcentaje de cobertura de turnos y el porcentaje de cobertura de fectiva".

Otro punto que sumará para el incentivo será la tasa de capacitación del personal, en relación al porcentaje de personal de salud que ha recibido formación continua en el último año.

nua en el último año.
También la satisfacción del personal, en cuanto al reporte de satisfacción con su trabajo y condiciones laborales, la tasa de rotación, la tasa de incidentes adversos y el cumplimiento de protocolos de seguridad.

Para el cálculo de la productividad se utilizará una unidad de medida denominada unidad sanitaria, que parte de un valor inicial de \$180.000 al mes y que se irá actualizando.

El gremio de profesionales de la Salud de Mendoza (AMProS) adelantó que irá a la Justicia para que declare inconstitucional el régimen especial para médicos, que estableció la Ley 9539.

Claudia Iturbe, secretaria general de AMProS, calificó este nuevo sistema de pago como "una preca-

### Para el gremio, es una forma de precarización laboral.

rización del empleo y **una erosión de los derechos laborales** ganados a lo largo de los años".

En un comunicado, el gremio sostiene: "Todo se resume al **manejo discrecional del político de turno** y por fuera del convenio colectivo.

Iturbe asegura que el nuevo régimen elimina la estabilidad laboral: "Sin una base sólida de protección, como lo es nuestro convenio colectivo de trabajo, los médicos podrían enfrentar despidos arbitrarios o cambios drásticos en sus condiciones laborales sin derecho a defensa".

La representante gremial enumeró algunos de los posibles perjuicios: "Ingresos discrecionales, porque serán de acuerdo a las prebendas políticas y favorecerá el amiguismo; en el caso del Impuesto a las Ganancias se pierde la fórmula de cálculo lograda por AMProS en la que al profesional sólo se le descuenta por 60% de sus ingresos y no sobre el 100%; y la carga horaria aumenta a 60 horas semanales, violando normas internacionales de la Organización Mundial de la Salud y del Trabajo".

# En Jujuy también les cobrarán la atención a los extranjeros

La provincia les facturará los servicios médicos que no sean urgencias. Se suma a Salta, Santa Cruz y Mendoza. Nación busca dar un marco general.

Penélope Canónico

pcanonico@clarin.com

Arancelar la atención médica a extranjeros. La premisa se discute en varias provincias y en otras ya empezó a implementarse. La más reciente en sumarse es Jujuy: ayerlo aprobó la Legislatura provincial, y ahora el Ejecutivo decidirá cuándo ponerla en vigencia.

Los valores de las prestaciones que aplicará la provincia corresponden a los del nomenclador del Instituto de Seguros de Jujuy, que es la obra social provincial. Por ejemplo, la consulta médica cuesta \$ 7.000, una radiografía \$ 5.000, una ecografía \$ 13.000 y un laboratorio básico, \$ 16.000.

La norma habla del extranjero

La norma habla del extranjero residente o del que viene de paso, y hace una salvedad en una emergencia, que se atiende, pero las prestaciones de complejidad hay que abonarlas. Según datos que informó la gobernación, sólo en el primer semestre de este año en los 25 hospitales que hay en territorio jujeño se atendieron 71.517 pacientes de nacionalidad boliviana, el 93% de los extranjeros que recibieron atención médica en ese período. La atención más demanda fueron consultas médicas (55%) seguido de estudios (28%).

En realidad, la ley había sido aprobada en 2019, pero su reglamentación se había puesto en suspenso por un convenio de reciprocidad entre Argentina y Bolivia. Tras su incumplimiento, cuando al músico jujeño Manuel Vilca le cobraron \$122.000 en un hospital



Espera, Pacientes bolivianos en el hospital de La Quiaca, M. CARROLL

público luego de un accidente por el cual debió estar internado 45 días en Bolivia, se decidió avanzar con el cobro a extranjeros.

El ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, le confirmó a Clarin que la semana próxima podría evaluarse la implementación del monto de un seguro de salud que incluirá el cobro a personas extranjeras que no tengan seguro previo al ingreso a la Argentina. El proyecto ya está en la Legislatura. "Hoy el adherente al instituto pega cerca de \$ 50.000. Estimamos algo similar y con plan familiar. De hecho, ya lo están cobrando en Salta, Mendoza y Santa Cruz. Cada uno con modalidades y aranceles diferentes. El Ministerio de Salud de Nación debería unificar una

metodología", analiza.

Actualmente, quienes visitan Salta, Mendoza y Santa Cruz y son atendidos en los efectores públicos también deben abonar las consultas y los tratamientos médicos. El objetivo es optimizar recursos y recuperar los costos que demanda la atención sanitaria. En Río Negro están analizando una medida similar.

Según pudo saber **Clarín**, desde el Ministerio de Salud de Nación se está trabajando en **un proyecto** de ley que genere un marco a nivel nacional.

El gobierno de Salta sembró el precedente en marzo tras oficializar la exigencia de pago por atenciones sanitarias a extranjeros con residencia transitoria o precaria en los hospitales de la provincia. Sin embargo, la atención de urgencias y emergencias sigue siendo gratuita para todos.

Una consulta en guardia cuesta \$8.362. Respecto de la internación, la ambulatoria de entre 2 y 4 horas cuesta \$39.330 y la cama en habitación con baño, \$ 93.481 y por día. En cuanto a las cirugías, una apendicectomía está valuada en \$ 647.209, una cesárea \$ 505.995 y la aplicación de anestesia, \$ 119.380). Respecto de los estudios, las ecografías cuestan entre \$ 10.332 (la ginecológica) y \$12.100 (la hepática). Una placa de radiografía oscila entre \$ 7.478 y \$ 7.886, y un laboratorio completo, \$ 25.500.
"Cada mes en toda la provincia

"Cada mes en toda la provincia se atendían más de 3.300 extranjeros, más de 100 pacientes por día. Con la disminución de la demanda, el Estado provincial se ahorra alrededor de \$60 millones solo en el hospital de Orán", explican desde la cartera ministerial de Salta.

Según datos comparativos entre los primeros meses del 2023 y 2024, la disminución de la demada alcanzó el 42,86% en el hospital de Tartagal y 55,26% en el Materno Infantil, pero trepó a casi el 90% en el de San Ramón de la Nua Orán y superó el 95% en el hospital Profesor Salvador Mazza.

Fabián Valenzuela, director del Hospital Orán, describió: "La disminución es muy notable. En algunas especialidades, como en neurocirugía y oftalmología, la demanda bajó el 100%".

En Río Negro informaron que trabajan en una reglamentación. En Corrientes, en una lev.

# Mercado Pago ahora se mete en el negocio de la salud y las consultas

Mercado Pago, la pata financiera de Mercado Libre, lanzó un nuevo servicio para usuarios vinculado al rubro de la Salud. Ofrecerá teleconsultas médicas y reintegros en medicamentos recetados mediante la contratación de un seguro de vida o de accidentes personales.

Según explicó la compañía en un comunicado "este servicio es una solución para las personas que, debido al contexto actual, tienen dificultades para acceder a servicios de salud", explicó. Según datos del último censo de 2022, en el país hay más de 16 millones de personas que no tienen cobertura médica paga y utilizan el sistema de salud pública.

La provisión de este servicio es posibile por un acuerdo de la plataforma de Marcos Galperin con la firma Life Group. "A través de la tecnología estamos acercando a las personas la posibilidad de acceder a un seguro de vida y accidentes personales de forma 100% digital" dice Lucila Wagner, directora de Insurtech de Mercado Pago Argentina.

Así, con la contratación de un seguro de vida o de accidentes personales, los usuarios pueden realizar teleconsultas médicas de guardia las 24 horas, agendar turnos con médicos y recibir en menos de una hora en su cuenta digital reintegros de un 50% en medicamentos recetados.

La contratación del seguro se realiza de forma digital a través de la cuenta Mercado Pago. Además, el usuario puede optar por el plan que prefiera, desde \$2.822 por

Las especialidades médicas a las cuales los usuarios pueden acceder mediante turnos son psicología, dermatología, gastroenterología y nutrición, entre otras. 30 Sociedad CLARIN – JULYUS 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Un colegio argentino quedó entre los mejores 15 del mundo

Es una escuela privada de Tigre al que van alumnos pobres. Compitió contra miles de candidatos de 80 países. El mes que viene se sabrán los ganadores.

Ricardo Braginski

rbraginski@clarin.com

Abrumadas por los problemas económicos y sociales, a las familias les cuesta comprometerse con la educación de sus hijos y esto contribuye a la crisis de aprendizajes que vive el país. Por lo menos, así lo ven muchos expertos, quienes suelen explicar que esta una de las razones por las que la Argentina está como está en los rendimientos escolares.

Pasa, sobre todo, en los sectores más vulnerables, donde si un chico no es acompañado en los asuntos escolares dificilmente pueda lidiar bien con los problemas educativos que se les presentan.

Ahora, ¿es posible cambiar el compromiso familiar con una nueva propuesta escolar? ¿Hay algo que el colegio pueda hacer para lograr que los padres se involucren más en la educación de sus hijos, a pesar de estar viviendo mil y una pesadillas cotidianas?

Pareciera que sí, si se sigue la historia de la escuela María de Guadalupe, de Tigre un colegio privado, levantado hace solo 12 años en el barrio Las Tunas, en Pacheco, provincia de Buenos Aires, y que da clases a 700 alumnos -desde el nivel inicial hasta la secundaria-que llegan de un contexto de mucha vulnerabilidad social.

cna vunerabilidad social.
Es el primer colegio argentino
que quedó entre los 15 mejores del
mundo en el World's Best School
Prizes 2024, donde compitió contra miles de escuelas de más de 80
países. El mes que viene se sabrá
quiénes son los 5 ganadores, que
se llevarán US\$10.000 cada uno.

El premio le reconoce los resultados educativos (altísima reten-



María de Guadalupe. Creado en 2012, con la idea de desarrollar una escuela de calidad en un barrio popular

ción escolar y muy buenos rendimientos) y también la "colaboración con la comunidad": los vínculos que establecieron con empresas, ONG y universidades. Pero Luis Arocha, director de Fundación María de Guadalupe, destaca también "la mirada de las familias", "la percepción por parte de ellas de que la educación es importante".

"La escuela no solo logró resultados de calidad, sino que los padres valoren la educación. Cuando arrancan el colegio suelen valorarla poco, hay inasistencias-sobre todo en los primeros grados de la primaria- y poco control de los padres, pero luego se van involucrando", le dice Arocha a Clarín.

Cuenta "historias heroicas", de mujeres solas, que están fuera de sus casas por el trabajo hasta 14 horas (con el viaje incluido) y que, sin embargo-gracias a la propuesta de la escuela-encuentran la motivación para seguir la trayectoria escolar de sus hijos.

Arocha cree que, si ellos lograron este compromiso de las familias, cualquier escuela -aun en los contextos más desfavorables-también lo podrá hacer.

Creado en 2012 por la asistente social María Paz Mendizábal y el empresario Roberto Souviron, el Guadalupe es un colegio de gestión privada, con 58% de subsidio estatal. La idea original fue desarrollar una escuela de calidad en un barrio popular en el que faltara oferta educativa. Yal mismo tiempo crear un modelo educativo efi-

ciente, que pueda ser replicado en otro barrio popular de similares características.

Por eso, la dirección del colegio está **muy atenta a los costos**, que son menores que en otras escuelas estatales de barrios populares.

¿Cómo se financia? El 12,5% por las cuotas que les cobran a las familias. Ahora, por jornada completa, es de \$37,000 mensual, pero hay becas. El 29,4% viene de donaciones, de personas y empresas. Y el 58,1% es subvención del Estado provincial, que paga los docentes.

Entre la comunidad educativa, el 73% de los padres no terminó el secundario, el 62% vive en situación de precariedad habitacional y 47% en condición de hacinamiento.

Uno de los principales objetivos

que se planteó el colegio Guadalupe fue integrar los aprendizajes académicos con el futuro laboral de los alumnos. Y en estos 12 años muestra tres logros.

muestra tres logros.
Primero, la retención escolar: casi todos (el 99%) termina la escuela a tiempo, en un sector social donde cuesta mucho que los chicos mantengan la escolaridad. Segundo, el rendimiento educativo es similar al de los estudiantes de clases altas del país, medido por las pruebas Aprender. Y tercero, la proyección de los graduados: el 87% estudia y/o trabaja (muchos, en blanco).

La escuela empezó con 1° a 3° grado, después fueron completando la primaria, agregaron secundaria, y terminaron con el nivel inicial.

En la secundaria, el principal desafio fue lograr que los alumnos no abandonen y, luego, impulsarlos a que sigan estudiando o consigan un empleo formal. Para esto armaron tres programas:

 Orientación vocacional. En los últimos dos años de la secundaria, los alumnos reciben herramientas para decidir su futuro, con la participación de empresas que cuentan lo que necesitan y universidades que muestran sus ofertas.

2. Mentorías. A los alumnos que

# Por primera vez, un colegio del país llega hasta esa posición.

ya tienen decidido qué seguir, los conectan con un profesional afin para que le haga de guía.

3. Programa de inclusión laboral. Los ayudan a armar bien un currículum, y les suman el manejo de habilidades sociolaborales, digitales y de logística.

les y de logística. El World's Best School Prizes 2024 es un premio global impulsado por la organización T4 Education en alianza con Accenture, American Express y la Fundación Lemann de Brasil.

Las escuelas compiten en cinco categorías. Al Colegio Maria de Guadalupe lo seleccionaron, entre los tres mejores, en la categoría "Colaboración con la Comunidad". En octubre se sabrá quien es el ganador de cada categoría. ■

# Más noticias

Golpe récord al tráfico ilegal

### Incautan 40 toneladas de astas de ciervos

Un depósito clandestino, escondido entre las calles de la Ciudad de Buenos Aires, fue el escenario de uno de los mayores operativos de incautación de productos de fauna silvestre de la historia. La cifra es impactante: 40 toneladas de astas de ciervo fueron encontradas en su interior, un botín que evidencia la magnitud del tráfico ilegal que afecta a la fauna argentina.



Operativo. En Capital.

Lomas de Zamora

### Matan a un verdulero para robarle el auto

Alberto Quiroz Ayala (26) era un joven verdulero de Ingeniero Budge, Lomas de Zamora.
Estaba con su pareja cuando 2 ladrones armados lo abordaron para robarle el Fiat Palio.
Luego de forcejear con uno, recibió un tiro mortal en el pecho. La víctima, de nacionalidad boliviana, murió camino al hospital. El auto apareció abandonado a pocas cuadras.

Lanzan Potencia Argentina

### Buscan formar a 100 líderes políticos

Potencia Argentina (PA+), la aceleradora de liderazgos políticos emergentes, presentó un nuevo espacio para desarrollar liderazgos políticos comprometidos con la democracia, la transparencia y el diálogo. Entre los inscriptos, elegirán a 100 personas para que se capaciten de forma gratuita durante 8 meses. Link inscripción: https://potenciaargentina.org/

# Noble Grupo Clarin



### Hay un solo camino, la educación

# Lo esencial es más que asegurar una guardia mínima en la escuela

Para el autor, se debe invertir más y mejor, con evaluaciones de las políticas implementadas. Y elegir programas con resultados debidamente probados.

#### Manuel Alvarez Trongé Presidente de Educar 2050

Entendemos por "esencial" aquello que es lo principal de un concepto. Por ejemplo, para lograr educar a un niño es esencial que este aprenda. Ahora bien la "esencialidad", en la educación argentina, está hoy discutida. Esto sucede por el trámite actual en el Congreso de un proyecto de Ley que declara a la educación como "servicio estratégico esencial" a los fines de garantizar una guardia mínima (30%) del personal en caso de huelas.

Pero la reflexión sobre qué es lo esencial para cumplir con el derecho constitucional de aprender que prevé la Constitución, es bastante más amplia que garantizar una guardia mínima y apunta a una discusión integral, no parcial, sobre una dramática realidad: el 82% de los estudiantes del último año de su educación obligatoria no puede resolver un ejercicio de matemática simple y, desde el año 2000 al 2022, más del 50% de los adolescentes no comprende lo que lee (Aprender y PISA).

Para responder entonces a los desafios esenciales del aprendizaje de las provincias y de CABA debemos partir de evidencia rigurosa de los últimos 20 años (hay buena información en tal sentido en el informe



Crisis educativa. Argentina retrocedió su posición en Latinoamérica

"Que aprendimos de Aprender" de Ganimian y otros, que analiza la historia de las últimas evaluaciones de Argentina – web Educar 2050) y definir qué hacer con datos precisos.

Al respecto un informe reciente, del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que analiza la educación en Argentina y en la región, fue titulado justamente "El aprendizaje no puede esperar".

Surge de este informe que Argentina ha retrocedido su posición en Latinoamérica y que, de los 14 paises participantes, sus resultados de aprendizaje la colocan en el puesto octavo (cuando en el año 2000 estaba en la primera posición). El documento dice que es esencial que: "...los países de la región deben atender las disparidades en el desempeño y la equidad, y también dedicar más recursos al uso de la tecnologia como herramienta educativa".

Mercedes Mateo, Directora de Educación del BID, resumió sus tres aspectos principales en el reciente IV Encuentro de Ministros de Educación de Latinoamérica organizado por REDUCA, recomendando: 1) Se debe invertir más: sostuvo que no se está invirtiendo lo suficiente mostrando un cuadro, que mencionaba a la Argentina y países veci-nos, donde se leía que estas naciones invierten 3 veces menos que los países de la OCDE, quienes tienen los nuestros (cabe añadir que nuestro país, si bien aumentó la inversión desde el 2005 en adelante, solo ha cumplido con la obligación legal al respecto -art,9 Lev 26,206-, en 2015 y que ahora, con el proyecto de Lev de Presupuesto 2025, anuncia no va a cumplir con la inversión legal citada proponiendo suspender la obligación del artículo 9 an-tes referido). 2) Se debe medir mejor e invertir mejor: la evaluación rigurosa y regular de cada acción de política educativa es esencial para la buena toma de decisiones, donde "cada dólar invertido" debe logramejor distribución y equidad. Dijo textualmente "el principal insumo que tiene el sistema educativo en su función de producción para ge-nerar aprendizaje es el docente...y este insumo fundamental esta de sigualmente distribuido: los docentes de mayor calidad están sistemáticamente en las escuelas donde están los estudiantes de más altos ingresos" (Argentina tampoco cumnle a este respecto con la ley -Art. 83 LEN). 3) Elegir programas con resultados debidamente probados: se mencionó la alfabetización en el nivel inicial en niños de temprana edad (que mejoran un 30% sus habilidades lectoras): los programas contextualizados culturalmente en el aprendizaje de matemáticas (que mejoran en un 50% las competencias de los estudiantes) y el acompañamiento personalizado a alumnos/as más vulnerables (con acciones puntuales y medibles como por ejemplo tutorías remotas que aceleran los aprendizajes en un 30%).

Más allá de este documento hay muchos más puntos que la doctrina sostiene como esenciales para la mejora: el cumplimiento de las horas y días de clase (el país también incumple la ley en este sentido), una buena formación docente, inicial y continua, el uso eficiente y la provisión de las nuevas tecnologías que cambian paradigmas, el trabajo conjunto con padres y madres, la adaptación del curriculum, el aprendizaje basado en buenos proyectos, son entre otros, puntos fundamentales a tener en cuenta.

Pero dicho esto, quizás, lo realmente esencial para el aprendizaje en Argentina es el reclamo de una sociedad que no visualiza el drama que supone tener egresados que no pueden leer, que no pueden hacer ejercicios de matemática y que no están educados para la vida adulta. Lo esencial también es lograr este cambio social.

# ¿Qué debe hacerse para mejorar la educación?

### Opinión

### Susana Decibe

Ex ministra de Educación \*

Ciertamente es una pregunta que está en el centro del debate desde hace mucho tiempo, y que ahora se complejiza o enriquece, según el punto de vista, dado el desarrollo alcanzado por las nuevas tecnologías, particularmente la inteligencia artificial.

Muchos de quienes transitaron la escolaridad hace varias décadas afirman que aquella escuela era muy buena y que la educación pública argentina gozaba de calidad y prestigio. Tomando esa creencia con recaudos, observemos que no tiene en cuenta un dato clave que la relativi-

za: hasta los años 70 solo el 30% del grupo etario correspondiente cursaba la escuela secundaria, y esa matricula pertenecia a un sector social bastante homogéneo en términos económicos y culturales. Cuando la democracia en 1993 (Ley Federal de Educacion) le impuso al Estado incorporar a todos los jóvenes que antes solo terminaban la primaria, haciendo obligatorio el primer ciclo de la escuela media; y en el 2006 (Ley Nacional de Educacion) estableció la obligatoriedad de todo el nivel, las aulas fueron más democráticas y mucho más complejas, por la diversidad de origen de los alumnos.

Se aumentó el número de escuelas, de cargos docentes, de institutos superiores de formación, de burocracias, y creció el financiamiento. Las aulas se llenaron de jóvenes provenientes de sectores más humildes, en condiciones culturales diferentes para el aprendizaje, pero el Estado no cumplió con las tareas orientadas a asegurar un piso de calidad del servicio en todo el país.

servicio en todo el país.

Siempre me produce asombro que nos preguntemos cómo resolver problemas que con el paso del tiempo se hacen más complejos, sin vincularlo al incumplimiento de las leyes que con claridad han definido las politicas que debieran sostenerse en el tiempo. Es como un enfermo que vuelve periódicamente al médico con su enfermedad agravada sin haber realizado el tratamiento que se le indicó. Hoy las escuelas mayoritariamente hasta perdieron la capacidad de alfabetizar.

La dirigencia política que gobierna el país, tanto a nivel nacional como provincial, tiene que cumplir con la legislación vigente: revisar periódicamente los contenidos de la enseñanza y la organización y modelo escolar, adecuándolos a las demandas del mundo actual, asegurar que los docentes que están en las aulas dominen los conocimien-tos que deben enseñar, evaluar la calidad y pertinencia de las instituciones educativas de todos los niveles, controlar los logros de aprendizajes de los estudiantes, establecer una nueva carrera profesional para la docencia que le devuelva prestigio social y calidad profesio-nal. Además, es impostergable incluir en el programa de reforma del Estado las gestiones de los servicios públicos en las provincias: transpa rentar los presupuestos y racionali zar los gastos, destinando la mayor parte de los recursos a las escuelas. La tecnologia hoy hace posible eliminar oficinas, burocracias y trámites, ahorrar recursos y tiempos. Si Nación y provincias cumplieran con sus obligaciones, las escuelas podrían gozar de una autonomía responsable, con más recursos, capacidades y libertad para innovar y adecuar sus ofertas a las necesidades de su matrícula. Se trata de igualar metas y resultados, no procedimientos.

Entonces, ¿qué es lo esencial que debe hacerse para mejorar la educación argentina?: Trabajar de aquí en más con transparencia y profesionalismo cumpliendo y enriqueciendo las normas vigentes.

\* Miembro de Coalición por la Educación y Club Político Argentino

CLARIN - JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 32 Sociedad

Son los que integrarán el catálogo definitivo de preservación. Forman parte del debate por el Código Urbanístico. Qué apovan y objetan ONG de vecinos.

# Patrimonio porteño: 4.354 edificios, a la espera de protección

Silvia Gómez

sgomez@clarin.com

Continúa en la Legislatura porteña el debate sobre el "ajuste" que propone el Ejecutivo local al actual Código Urbanístico (CUr), votado en 2018. Mientras avanza la discusión sobre las nuevas alturas que podrían permitirse en los barrios de casas bajas, el futuro de los pulmones de manzana, de la construcción sobre las avenidas y sobre la transferencia de m2 en el norte para aquellos desarrolladores que construyan en el sur: mientras esto ocurre, se cuela otro tema cen tral que tiene que ver con el patrimonio construido, el que caracteriza v le da identidad a la Ciudad.

Se trata de la propuesta del Ejecutivo porteño, que impulsa un proyecto para otorgar "ley firme" a unos 4.354 inmuebles que hoy se encuentran dentro de un 'catálogo preventivo".

Así podrían pasar a tener una catalogación definitiva, es decir, contar con una protección que impi-da su demolición. O no, porque algunos podrían ser descatalogados lo que permitiría, por ejemplo, su demolición. Hoy este "catálogo pre ventivo" tiene a estos inmuebles como en una suerte de limbo desde hace años.

"El gobierno porteño ignoró va-rios fallos de la Justicia sobre este catálogo. Por supuesto es intencio nal porque con el paso de los años. y sin una definición concluyente, el patrimonio se deteriora y se pierde. Esta propuesta que hace ahora el Ejecutivo es una distracción. La Ciudad tiene la potestad de enviar este proyecto de ley desde hace mucho tiempo. Se necesita una ac-tuación rápida, para detener la pérdida del patrimonio porteño", ex-plicó a Clarín Ana Bas, de la ONG Basta de Demoler

Por otra parte, desde la organización vecinal Amparo Ambiental Chacarita informaron que para elaborar este catálogo "no hubo ins-tancia de participación vecinal, tal como lo indicó la Justicia". Como muchos vecinos de otros barrios, en Chacarita se organizaron para hacer reclamos en la Legislatura y presentaron su propio proyecto de ley en abril de 2023. "Sin embargo, no se respetó nuestro proyecto de ley vecinal, incumpliendo la promesa de campaña de Jorge Macri, y desprotegiendo las identidades barriales", explicaron.



En foco. El frente del edificio de la CGT de la calle Azopardo, que está propuesto en el catálogo

Desde la Ciudad, cuando presentaron el proyecto que se discute en la Legislatura y podría llegar al recinto el jueves de la próxima semana, dijeron que se hicieron al menos 15 recorridas y más de 30

reuniones en todos los barrios Respecto de este "catálogo preventivo" en Chacarita hay 10 inmuebles que podrían tener algún tipo de protección, por ejemplo, la sede del Banco Provincia de Federico Lacroze al 3900, clásica construcción del siglo pasado.

También hay viviendas clásicas de barrio, entre medianeras, de PB y primer piso; alguna de sólo planta baja con jardín delantero. Además hay una casona famosa, en Avenida Forest al 900. Es un clásico ejemplo de las villas italianas -in-cluso con mirador- fue restaurada recientemente y luce espléndida. Lo curioso es que está incluida en el listado que envió la Ciudad a la Legislatura pero ya tiene una "protección estructural".

"La protección de muchos de estos inmuebles supera incluso lo arquitectónico, que de por sí tiene mucho valor; hay un extra vincula-do a la función ambiental. Son inmuebles con superficie absorbente, con verde, parque, árboles, lo que mejora el entorno", explica Laura, vecina e integrante de Amparo Ambiental Chacarita.

Una de las objeciones que le hacen a este proyecto de CUr organi-



elberá. La casona tiene protección como la que se debate

zaciones vecinales-incluso el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, CPAU- es que los cam bios se llevan a cabo sin tener como "norte" el Plan Urbano Ambiental vigente.

En la Comuna 15 (integrada por Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas) 154 inmuebles están dentro de este listado "preventivo"

La semana pasada, la organiza ción Cultura Ábasto participó del debate en la Legislatura. Allí, Elizabeth Mosconi aportó la voz veci-nal: "El Ejecutivo **incluyó 400** inmuebles de la Comuna 5 (Almagro

y Boedo). Mientras que ya tenemos relevados cerca de 1.500. Cuando hicimos una búsqueda más deta-Ilada, encontramos que muchos ya fueron desestimados por el CAAP", explicó. Lo que significa que quedarían sin catalogación y podrían ser demolidos. El CAAP es el Consejo Asesor de Asuntos Patrimo-

Otro tema que llevó a debate Mosconi tiene que ver con los APH (Área de Protección Histórica) Solicitamos que se amplie el APH Mercado de Abasto. Es la tercera vez que presentamos el proyecto. Participamos de las reuniones previas pero vemos que la Ciudad po tomó nuestras propuestas, porque lo que propone es proteger el entorno del mercado (actual Shopping Abasto), pero no es el ba-rrio, no es el paisaje cultural urbano del Abasto", lamentó.

En los últimos años, la Ciudad realizó el ciclo "Abasto cultural": "Fuimos convocados como enlace con las organizaciones barriales. Sin embargo, esto no llevó a ninguna propuesta de una verdadera pro tección de la identidad barrial",

Desarrollo Urbano, en la actualidad hay 5.212 inmuebles en catálogo definitivo. Es decir, que están protegidos a través de una ley. A su vez, existen tres niveles de protección, que son los siguientes

•Integral. Reconoce a aquellos inmuebles "de especial interés por sus altos valores histórico-cultura les, arquitectónicos y urbanos". Es ta protección sólo admite trabajos de preservación y restauración, y es la más restrictiva. Por ejemplo. la Legislatura de la Ciudad o el Palacio Paz, ambos además Monumentos Históricos Nacionales

·Estructural. Admite modificaciones interiores y tareas de mantenimiento. Son los "inmuebles de carácter singular" por sus características arquitectónicas y con "valores histórico-culturales y urbanos Por ejemplo, la sede Azopardo de la CGT (también es Monumento Histórico Nacional).

•Cautelar. Protege fachada pero

### "Se necesita una actuación rápida para frenar mayores pérdidas", advierten.

permite intervención de los interiores; incluso ampliaciones. Re-conoce los inmuebles "cuyo valor es el de constituir una referencia formal v cultural del área": es la más permisiva de las protecciones. El bar "Esquina Homero Manzi", en San Juan y Boedo, la tiene.

Además de estas protecciones, existen los APH. Protegen zonas por ejemplo, "entorno Plaza San Martín, Plaza Fuerza Aérea Argen-tina y Museo Ferroviario", en Retiro (APH 38). Hay más de 50. La ca-racterización debería protegerlos pero no siempre ocurre: sobre esta situación da cuenta el número 3 "Grand Bourg, Palermo Chico". En estos momentos avanza la obra de un edificio de viviendas para el que se permitió englobar parcelas -juntar terrenos- y enrasar altura. Sin embargo, **no está permitido**. Esta obra fue denunciada ante la Justicia por los vecinos. Pero no se frenó

En síntesis, si un inmueble queda en el "catálogo preventivo" se realiza la elevación del proyecto de ley y sólo la decisión política mueve, ¿moverá?, el proyecto del limbo en que se encuentran miles.



Problemática. Preocupa la adicción al juego online por parte de chicos. SHUTTERSTOCK

# Bancos suman controles para frenar la adicción al juego en adolescentes

Bloquean cuentas y hacen rediseños de las aplicaciones para que los adultos puedan monitorear en tiempo real.

Ana Clara Pedotti apedotti@clarin.com

Si hay un tema que está en los primeros puestos de las preocupaciones de los directivos de escuelas secundarias y de los padres de púberes y adolescentes es la expansión de la adicción al juego. Lo que apareció como un simple divertimiento en el mundo digital pospandemia, se convirtió en una problemática social.

Esta semana, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bloqueó más de 200 sitios de apuestas ilegales. "Cada sitio que cerramos, es una chance menos de que los chicos apuesten", dijo Jorge Macri en su cuenta de X. Aunque por regla general los menores de 18 años no deberían acceder a este tipo de sitios, en muchos casos el diseño de estas plataformas no limita la entrada de adolescentes y en otros son los mismos chicos los que logran sortear estas barreras.

El tema también preocupa al sector financiero. El banco digital Brubank lanzó una funcionalidad especial para que los padres o adultos responsables puedan monitorear en tiempo real el flujo de transacciones de los menores en la anu. Se trata de un sistema de "control familiar"; el adulto puede elegir dar de alta a un menor de entre 13 y 17 años desde su teléfono para que opere en la entidad y ambas cuentas quedan vinculadas, por lo que el responsable puede ver en tiempo real los movimientos del adolescente. Juan Bruchou, CEO de Brubank, expresó: "Identificamos esta problemática y desarrollamos rápidamente una herramienta de control familiar para las cuentas

### En una semana se bloquearon 200 sitios de apuestas ilegales en la Ciudad.

de adolescentes. Queremos contribuir a la prevención, permitiendo que los padres puedan supervisar y ver en tiempo real los gastos de sus hijos y detectar de immediato cualquier señal de alarma".

Mediante este sistema, los padres pueden conocer cada gasto y transferencia realizada. Además, podrán bloquear o limitar el acceso de los adolescentes a ciertas funcionalidades si lo consideran necesario.

Para Brubank, este control no solo previene el mal uso de los recursos financieros, sino que también fomenta el **diálogo entre padres e hijos sobre el manejo del dinero**.

Semanas atrás, el banco Santander decidió **limitar el acceso de las** cuentas de menores a sitios de apuestas online. Según explicaron desde la entidad de origen español, tarjetas asociadas al segmento NOVA, destinadas a jóvenes entre 13 y 17 años, no podrán ser utilizadas en sitios de apuestas online ni en ninguno asociado a los juegos de azar.

Por una regulación del Banco Central, los chicos de entre 13 y 17 años pueden abrir una cuenta bancaria sin necesidad de autorización de una persona mayor. Estas cuentas tienen un espectro de uso acotado: permiten tener acceso a una tarjeta de débito, gratis, para pagar las compras y extraer dinero de los cajeros automáticos.

Ahora trabaja con otros entes del Gobierno, las loterías provinciales, casas de apuestas y distintos actores del sistema financiero y medios de pagos en una serie de estrategias para abordar y frenar el problema. El mes pasado, el Central firmó un convenio con la Asociación de Loterías Estatales Argentinas para "crear los mecanismos y controles necesarios".

Se suman al Certificado Digital Automotor y el Legajo Digital Único. Las claves de los cambios.

# Ya se puede inscribir el 0 km en cualquier oficina y optar en el pago de impuestos

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, habilitó la inscripción inicial de automotores y motovehículos 0 km en cualquier Registro Seccional del paso, con independencia de la jurisdicción que corresponda al domicilio del adquirente. Además, con el nuevo Formulario 08, también les da la posibilidad a los compradores y vendedores de optar si pagar o no los impuestos municipales y provinciales en los Registros al hacer la transacción.

"Esta medida permite que los ciudadanos puedan inscribir sus vehículos donde les sea más barato y cómodo", dijo Cúneo Libarona. "Esto generará que los registros se vean obligados a competir entre sí por los inscriptores, y que las provincias y municipios deban regular sus tarifas para abaratar los costos y atraer más usuarios", lanzó.

Así las seccionales dejarán de retener obligatoriamente impuestos de sellos, multas y patentes cuando terminen de caer los convenios.

Este mes el Gobierno ya implementó el **Certificado Digital Automotor** (CDA) y el **Legajo Digital Único** (LDU), que dejan sin validez la impresión de certificados de papel, siempre con el argumento de "reducir la burocracia de los Registros Automotor" y "desarmar los negocios espurios".

En el DNU 70/2023 estaba previsto que, en mayo, todo el sistema registral de automotores en Argentina funcione 100% digital. En el Gobierno suponen que estará listo antes de fin de año, pero mientras publican resoluciones.

"Ya se encuentra operativo el nuevo Formulario 08 que da la opción a los usuarios de elegir si pagar o no en el Registro los impuestos provinciales y municipales de multas, patentes y sellos', explicó este miércoles Cúneo Libarona.

Suena a otro capítulo más en la pelea de Gobierno nacional con las provincias y municipios para hacer que cobren sus impuestos y tasas directamente a los usuarios y no a través de trámites nacionales.

A su vez, desde este mes ya no

es necesario un libre deuda, es decir, tramitar la ausencia de cuentas pendientes por patentes o multas para avanzar con la trasferencia de un vehículo. "Los Registros Automotores dejan de cobrar los impuestos y tasas relativos a la radicación de Automotores y de sellos, y las multas por infracciones de tránsito cometidas en jurisdicción provincial o municipal. Será responsabilidad de cada jurisdicción la percepción de los mismos", había adelantado el ministro de Justicia a principios de mes.

"Hasta ahora los registros tenían convenios con los municipios, de modo tal que retenían el trámite por deudas de patentes o multas. Si querías comprar un auto y tenía deuda no lo podías transferir", explicó a Clarín una fuente del ministerio al tanto de los cambios.

Ahora, el registro libera el auto aunque tenga deuda de patente o de multas y eso se arregla entre vendedor y comprador.

vendedor y comprador. Tanto el Certificado Digital Automotor como el Legajo Digital Único fueron creados en el ámbi to de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor v de Créditos Prendarios, a través de la resolu ción 272 publicada en el Boletín Oficial. El Legajo Digital Único estará compuesto por un Certificado Digital Automotor, provisto por el Sistema Único de Registración de Automotores (SURA) y un repositorio digital que contendrá las imágenes digitales de todas las Solicitudes Tipo que instrumenten la registración de un trámite generadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta me dida. Tienen como finalidad agilizar y simplificar los procesos registrales de un vehículo v. al mismo tiempo, generar un ahorro de materiales. Estas herramientas permitirán que se "califiquen las peticiones efectuadas por los usuarios del servicio re-gistral reduciendo al mínimo indispensable la utilización del soporte físico de dichos instrumentos (papel), ya sea para la presentación como para el almacenamiento y resguardo".■

clarin#ramiro correla martins@g

34 Sociedad CLARIN – JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Detienen a un joven de 16 años que ya estuvo preso 71 veces

La Policía lo localizó después de que robara un teléfono celular y una cadena de oro a dos mujeres en Recoleta. Cometió el primer hurto a los 13 años.

El miércoles 28 de julio del 2021, la Policía de la Ciudad detuvo a un menor de edad, acusado de hurto. En ese momento, el asaltante precoz tenía cerca de 13 años y era la primera vez que lo capturaban. No sería la útima. Es que el adolescente ladrón volvería a ingresar y salir de distintas comisarías porteñas a lo largo de los siguientes tres años, hasta lograr un récord: con el caso más reciente, registrado esta semana, la cantidad de veces en que lo detienen llega a 72.

El dato fue remarcado por el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, quien protestó en las útitmas horas por la presunta facilidad de la que dispone el joven para poder recuperar su libertad. Ocurre en medio del reiterado reclamo de referentes del Gobierno de la Ciudad para promover la baja en la edad de imputabilidad.

"71 antecedentes penales en tres años. Leyeron bien: setenta y un veces detenido. Entra y sale. Una vez cada quince días. La Policía de la Ciudad hace muy bien su trabajo.



Reincidente. El adolescente fue trasladado a un instituto de menores.

Así no se puede seguir", escribió Wolff en su cuenta de X y acompañó el texto con un listado de los antecedentes que carga el joven detenido. "Solo en ocho dias detuvimos a 74 menores en diferentes hechos delictivos. La Policia los detiene y lo va a seguir haciendo, pero, sin una nueva Ley Penal Juvenil, van a seguir saliendo", remarcó.

Esta vez, el chico fue detenido por haber robado sucesivamente un teléfono celular y una cadena de oro a dos mujeres, en Recoleta.

Personal de la Comisaría Vecinal 3A de la Policia de la Ciudad fue alertado por las dos víctimas, a quienes el delincuente robó un teléfono celular en Avenida Santa Fe y Coronel Díaz y una cadenita de oro en Avenida Córdoba al 2600.

Los oficiales pudieron localizar al imputado y **recuperaron los bienes robados** en Ecuador al 900, en Balvanera, a una cuadra del último de los robos cometidos.

La mayoría de los hechos por los cuales fue detenido fueron robos y hurtos. La última de las detenciones se produjo el 10 de junio, depués de un asalto registrado en el centro de la ciudad de Buenos Aires. En esta ocasión, el Juzgado de Menores N° 5, a cargo de Gonzalo Matías Oliver de Tezanos, Secretaria N° 14 de Pablo Maximiliano Vailati, ordenó el traslado del imputado al Centro de Atención y Derivación Úrsula Llona de Inchausti, destinado a niñas, niños y adolescentes menores de 18 años que están a disposición de la Justicia.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri enfatizó: "nuestra postura en la Ciudad es clara: cometer delitos tiene consecuencias. El orden y la seguridad no se negocian. En este caso se trata de un menor que comete un delito de adulto. Por ende tiene que ser juzgado como adulto. Detenemos menores una y otra vez y no hay consecuencias. Es imperioso que se discuta el nuevo régimen penal juvenil".

### Desde el Gobierno de la Ciudad reclaman la sanción de una nueva Ley Penal Juvenil.

El 12 de septiembre, un menor con antecedentes penales había sido detenido luego de que el sistema de lectura de patentes de CABA detectara que manejaba un Ford Ecosport robado. El vehículo fue detectado en Mataderos e interceptado en el cruce de las avenidas Eva Perón y Emilio Castro, donde fue detenido el chico de 16 años.

# Condenan a 3 policías por matar a un remisero en Villa Crespo

# Natalia locco

niocco@clarin.com

"Si no estaba ese video quedaba todo en la nada. Los testigos temblaban, solo una no demostró temor", cuenta Lucía Sánchez Cáceres (42), la esposa de Claudio Hernán Romano (39), que murió el 1 de octubre de 2019, luego de que tres policías de la Ciudad le dispararan siete vece en Villa Crespo.

ces en Villa Crespo.
Ramón Pérez (44), la inspectora
Beatriz Manzanelli (46) y la oficial
Daniela López (37) llegaron al juicio en libertad, acusados de "homicidio agravado por abuso de autoridad y uso de arma de fuego".

Ayer, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 12 de Capital condenó a prisión perpetua a Pérez y a seis años de cárcel a las dos agentes. Ninguno fue preso tras la audiencia. La Fiscalía había pedido la máxima pena para los tres policías porteños. En el mismo sentido se expresó la querella, en manos de María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).

La defensa de los agentes, en cambio, solicitó sus absoluciones, al considerar que se trató de "legitima defensa" y que actuaron "en legítimo ejercicio de su deber".

Hay un lapso de media hora en el hecho que, tras cinco años de in-

### Claudio Romano fue asesinado en 2019, tras recibir una puñalada y dos disparos.

vestigación, todavía no tiene una explicación. "No sabemos que pasó antes de esto porque se ocuparon de tapar todo. Las cámaras desaparecieron, nadie sabe qué pasó con Claudio y no lo vamosa saber nunca porque los policías de la Federal se ocuparon de encubrirlo. Algo le hicieron, de eso estoy segura", especula Lucía sobre la media hora entre las 10.39 en que chateó con su pareja sobre el trabajo, la fami-

lia y la rutina del día y las II, cuando terminó muerto.

Romano vivía en Monte Chingolo, Lanús. Trabajaba como remisero y todos los días, desde hacía meses, trasladaba a pacientes hasta un centro de rehabilitación, a metros de Malabía al 900. Muchos vecinos lo conocían, incluso la consigna policial que custodiaba la cuadra.

"Las imágenes captadas por las cámaras no dejan espacio para la duda ni el debate. Claudio estacionó su auto en doble fila, detrás de un patrullero. Por razones que no conocemos bajó y se dirigió a la ventanilla del móvil policial. Tenía heridas superficiales de arma blanca en el abdomen y las muñecas, cuyo origen desconocemos", comu-

nicaron desde la Correpi.
"Sabemos, porque está filmado, que Claudio introdujo su brazo derecho, en el que tenía una navaja, por la ventanilla del patrullero y realizó un movimiento, para correr rodeando la trompa del auto. El policía Pérez, al volante del patrullero, tuvo una lesión superficial en el

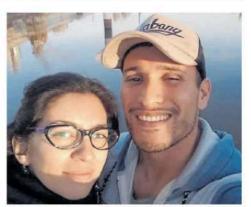

Tiempos lejanos. Claudio Romano (39) con su esposa Lucía Sánchez.

cuello (y en un dedo). En ese instante sonaron dos disparos, uno de Pérez y otro de su acompañante, la oficial Manzanelli, que impactaron en la ventanilla derecha del patrulero", expresaron, en línea con la acusación de la Fiscalia.

La víctima cayó herida. Según quedó probado en el juicio, los testigos lo vieron tendido sin lograr levantarse. Los policías bajaron del auto y, de acuerdo a las imágenes aportadas por el portero de un edificio vecino, cuando intentó apoyar el codo en el piso, Pérez le pateó la cabeza dejándolo una vez más inmovilizado en el suelo.

Romano permaneció de costado, tras recibir una puñalada, dos disparos y una patada en la cabeza. En otro intento por incorporarse, los tres policías volvieron a tirarle entre dos y tres balazos cada uno al hombre herido y desarmado.

CLARIN - JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Cinco años de prisión para el narco que amenazó a una jueza

José Sofía le había dicho a Arroyo Salgado: "Le va a pasar como a Nisman" cuando ordenó detener a su jefe.



Pesado. José "Tano" Sofía (60) cumple una condena a once años en el penal de Marcos Paz por narcotráfico

### Virginia Messi vmessi@clarin.com

"Coacción doblemente agravada por resultar anónima y por haberse dirigido contra un miembro de los poderes públicos, con el propósito de obtener una medida de concesión". Son los delitos por los que José Damián "El Tano" Sofia (60), uno de los narcos más pesados del norte del Conurbano, acaba de ser condenado en un juicio abreviado: le dieron cinco años de prisión. La Justicia logró demostrar que Sofia llamó ocho veces al Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, para amenazar a la magistrada ya sus bijas

la magistrada y a sus hijas. "Este es un mensaje de Gustavo Sancho y la familia. Dígale a la doctora que esto no da para más: liberan a todos o a la jueza le va a pasar como a (Alberto) Nisman. Y a sus hijas, como a Candela (Sol Rodriguez)", fue la amenaza que, el 3 de abril de 2018, se recibió en un teléfono fijo del Juzgado.

Las ocho llamados de un hombre entraron entre las 9.01 y las 9.18 de ese día. En uno de ellos se identificó como "Jorge", en otros dijo que no tenía por qué identificarse y en los últimos mencionó "Sancho".

Tras la investigación del fiscal fe-

deral de San Isidro, Fernando Domínguez, el juez federal N° 2 de ese distrito, Lino Mirabelli, procesó a Sofía en noviembre de 2021. Preso actualmente en el Complejo Penitenciario 2 de Marcos de Paz, el delincuente ya está purgando una condena de once años, dictada por el Tribunal Oral Federal N° 3 de Rosario en diciembre de 2023, por intentar traficar 1.600 kilos de cocaina en contenedores llenos de maíz que se exportarían a Dubai.

Hombre violento, también se lo investigó por el doble homicidio de Christian "Gordo Tita" Quinteros (43) y su esposa, Anabella Blumetti (46). Los crimenes ocurrieron con unos meses de diferencia. El primero, a fines de diciembre de 2018. El segundo, en febrero de 2019. Quinteros -que fue torturado con saña antes de ser asesinado-era chofer y mano derecha de Sofia. En cuanto a Blumetti, él mismo reconoció que era su amante.

Para entender la amenaza contra Arroyo Salgado, su importancia y lo que Sofia pudo haber pretendido lograr, hay que explicar varias cosas. Algunas son sabidas, como que Arroyo Salgado fue esposa de Alberto Nisman durante años y tuvieron dos hijas en común.

En diciembre de 2017, unos meses antes de las amenazas, Arroyo Salgado había detenido a Gustavo Sancho (61) y a sus hijos Alan, Francoy Ayrton, en una megacausa por lavado de dinero del narcotráfico. Fueron 45 allanamientos a cargo de 600 gendarmes. Secuestraron 45 vehículos, doce motos, 135 teléfonos celulares, tres lingotes y 285 monedas de oro. Por esa causa, Sancho recibió una pena de once años y seis meses de prisión en mayo del 2023. Su esposa e hijos también fueron condenados.

Sancho es un histórico "peso pesado" de San Martín. Cuando ocurrió el crimen de Candela Sol Rodríguez (en 2011), Alfredo "Juancho" Rodríguez, el papá de la nena, marcó a Sancho como uno de los posibles autores intelectuales. Sostuvo que Sancho creía que él lo había entregado a la Policia y, tal vez, había querido vengarse. Eso explica el hecho de que la amenaza telefónica contra Arroyo Salgado haya incluido el nombre de "Candela" en relación a las hiisas de la iueza.

Antes de firmar el juicio abreviado con los abogados defensores, el fiscal federal del TOF N° 1 de San Martin dio lugar a la víctima de las amenazas, Arroyo Salgado, para que diera su opinión sobre esta manera de concluir el proceso. La jueza estuvo de acuerdo: "afortunadamente y, pese a los casos que usted trajo a colación, no tengo miedo porque tengo mucha gente que me cuida, me protege y estoy muy tranquila cumpliendo el deber funcional que tengo. Somos gente de fe, no perseguimos venganza", dijo en un pasaje de la sentencia.

Ir tras las pistas que señalaban a Sofia obligó al fiscal Fernando Domínguez a recolectar pruebas y analizar llamadas. Su planteo para acusar se basó en la relación de Sofia con la linea celular de la que habian partido las amenazas, su estrecha relación con Sancho y sus antecedentes de violencia y amenazas como método de coacción.

El Laboratorio de Análisis de Te lecomunicaciones de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal analizó el teléfono celular utilizado para las amenazas. Con una titularidad errante, la línea había sido activada un día antes de los llamados al Juzgado y descartada en la zona de Campana, que coincide con la ruta que hizo en esa fecha Sofia con "El Gordo Tita", rumbo a Santa Fe. La investigación determinó que, con ese número, Sofía hizo llamados al entorno de un narco que le debía dinero, para amedren-tarlo y plantar pistas falsas que llevaran las amenazas hacia él. ■

# Asesinan a una argentina en Londres y a dos de sus tres hijos: los mató el tercero, de 18 años

Una tragedia intrafamiliar espeluznante sacudió a la localidad de Luton, a unos 60 kilómetros de Londres. La argentina Juliana Falcón, de 48 años y nacida en Mar del Plata, junto a dos de sus hijos de 16 y 13 años fueron asesimados en su propia casa. El responsable del crimen fue el hijo mayor de 18 años, quien fue detenido poco después. El crimen ocurrió alrededor de las 5.30 de la madrugada del pasado viernes.

Vecinos del complejo de edificios Leabank alertaron a la Policía tras escuchar gritos y disparos. Al llegar, los agentes encontraron a Juliana Prosper (que utilizaba su apellido de casada) y a sus dos hijos menores, Kyle (16) y Giselle (13), gravemente heridos por los disparos. A pesar de los intentos por salvarlos, los tres fallecieron en el departamento.

Nicholas Prosper, **el autor del triple crimen**, fue detenido a unos 600 metros del edificio y en su poder **se encontró el arma utilizada**. En la primera audiencia del juicio, realizada el lunes, el joven confirmó su identidad y su fecha de nacimiento ante la presencia de familiares y amigos de las victimas. Al ser retirado de la sala, supadre, Ray Prosper, expresó entre lágrimas: "Todavía te amo, hijo. Sé que no es tu culpa".

Aunque aún no se han esclarecido completamente los motivos detrás del ataque de Nicholas, las autoridades británicas están llevando a cabo peritajes psiquiátricos para determinar si el joven pudo haber sufrido una alteración mental en el momento del crimen. Juliana emigró a Inglaterra alrededor de los 20 años. Estudió en la Escuela Primaria N' 18 de Mar del Plata y luego continuó su formación en el Instituto Polivalente de Arte, donde se destacó por su talento y dedicación. Aquellos que la conocieron en su ciudad natal la recuerdan como una joven inteligente y entusiasta, siempre enfocada en su crecimiento personal, según reconstruyó de testimonios el diario La Capital.

Su mudanza a Inglaterra fue motivada por el deseo de nuevas oportunidades. Allí, conoció al padre de sus hijos, Ray Prosper, con quien formó una familia en Luton. Juliana, quien rápidamente dominó el inglés, logró integrarse a esa sociedad con éxito. En la comunidad local la conocian como "Julie", y era muy querida por su espíritu altruista y su dedicación a causas benéficas. Utilizaba ya su apellido de casada y por ello, la noticia tardó en impactar en Argentina.

"Tenía una calidad humana increíble, una mujer superinteligente y era una madre muy dedicada a sus hijos", dijo Marina, una de sus amigas de Mar del Plata, tras enterarse de la trágica noticia.

Kyle era un joven carismático y divertido, amante del fútbol y del boxeo, además de ser una figura activa en TikTok, donde destacaba por su creatividad. "Era un gran talento con un enorme potencial", comentaron sus amigos, según informa la BBC, quienes lo describieron como un joven con una gran energía y sentido del humor. Giselle era considerada una "hermosa alma" por sus compañeros de escuela en Lea Manor High School, donde sobresalia académicamente. La directora del colegio, Jess Pather, expresó: "Giselle era una alumna modelo y la extrañarán mucho". ■

# Fútbol y política



Aqui están, estos son. La foto oficial con los 31 integrantes de la lista única que acompaña a Claudio Tapia como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Falta Guillermo Raed.

# Quién es quién en la lista única que apoya la reelección de Tapia en la AFA: Riquelme de vice y apoyo K

Guiños, alianzas y favores en la casa del fútbol argentino. El entramado político tiene varios alfiles vinculados al gobernador Axel Kicillof, en oposición a la avanzada del Gobierno Nacional.

# **Daniel Avellaneda**

La pirámide de poder que construvó Claudio Tapia tiene fuertes cimientos políticos. Entre los dirigentes que lo acompañan, hay nombres que tienen un peso espe cífico a nivel provincial. El presidente de la AFA supo establecer vínculos estratégicos por su relación con Hugo Moyano, su ex suegro, quien le abrió las puertas de la Ceamse. Ya en su rol actual, tejió una red de contactos que tuvo un armador clave: Pablo Toviggino, hombre de confianza de Chiqui v del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

Tapia fortalece ahora otra alianza

con el objetivo de resistir la avanzada de las Sociedades Anónimas Deportivas. Se aferra al kirchneris mo, especialmente a Axel Kicillof. gobernador de Buenos Aires. Y nada tiene que ver el fútbol, un deporte que no le gusta ni por asomo al ex ministro de Economia de Cristina. A Chiqui y a Kichi -casi un anagrama-los une un abierto enfrentamiento con Javier Milei.

El lunes, cuando desde el Depar tamento de Comunicaciones de la AFA se publicó la lista única, se conocieron los nombres de los 31 dirigentes que lo acompañarán para que el 17 de octubre sea ungido nuevamente al mando de la AFA.

Juan Román Riquelme aparece como el primero de los seis vicepresidentes que lo secundan. Más allá de que no hay un orden de prio ridades y que el lugar de Boca podría tener que ver con una cues tión netamente alfabética, es un guiño para el ídolo de Don Torcuato. A fin de cuentas, por más que Chiqui haya tomado impulso desde

### "Chiqui" será ungido presidente el 17 de octubre.

Barracas Central, su corazón es azul y oro.

Y así como Román supo tirar caños, esta semana arrojó flores sobre el presidente de la AFA. Lo describió como "uno de los mejores dirigentes del mundo". Ambos tiericio Macri, nada menos.

El ingeniero ya hizo mea culpa por haber allanado el camino de Tapia al sillón de Julio Grondona con la muñeca de Daniel Angelici, Fue durante su mandato en la Casa Rosada, cuando intentó hacer buenas migas con Moyano. Y Riquelme se ha manifestado en múltiples ocasiones en contra las SAD.

Pero hav otros dos hombres importantes que responden a Kicillof: Carlos Montaña, vice de Independiente, y Mariano Cowen, presi-dente de Gimnasia. El dirigente del Rojo está a cargo de la Unidad de Coordinación de las Políticas de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Provincia. Forma parte de una Comisión Directiva cuyo titular es Néstor Grindetti, jefe de Gabinete de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires y rival de Kicillof en las elecciones de 2023, pero que es tá lejos de comulgar con el PRO.

Cowen es el administrador del Hipódromo de La Plata. Fue desig-nado por Kicillof y está en la mira de la Justicia, según publicó la Agencia NOVA, por desvío de fondo y asesores fantasmas.

En la foto hubo 29 dirigentes. No estuvieron el santiagueño Guillermo Raed, presidente de Mitre que cedió su lugar como vice; Riquel-me, quien acusó "problemas de agenda"; Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, quien estaba en el Vaticano; y Jorge Barrios, de Estudiantes de Buenos Aires, pro-

Uno por uno, estos son quienes posaron con Tapia (56 años), vicepresidente de la Conmebol.

Javier Treuque. Lider de la Liga de Fútbol del Valle del Chubut, será uno de los vicepresidentes. Nacido hace 59 años en Rawson, es secretario general del Consejo Federal.

Cristian Malaspina. Presidente de Argentinos, licenciado en Comercialización y empresario informático, será vocal titular.

Fabián Berlanga. Presidente de Vélez. Es empresario, será vocal y tiene otro aliado de Kicillof en su fórmula: Augusto Costa, ministro de Innovación bonaerense.

Gabriel Greco. Presidente de Atlanta. Cuando la AFA volteó el ascenso por la pandemia, eligió un camino diferente a San Martín de Tucumán, que reclamó ante el TAS. La lealtad le dio al dirigente un cargo en Conmebol y una vicepresidencia en Viamonte.

Carlos Daniel Pandolfi. Tres veces presidente y actual vice de Ferro, ligado al kirchnerismo. Fue investigado por lavado de dinero en 2020. Logró contratos millonarios en el INCAA. Será vocal suplente.

Jorge Miadosqui. Presidente de San Martín de San Juan, es el secretario de Selecciones Nacionales y también será vocal suplente.

Luis Artime. Presidente de Belgrano. El ex delantero apoya a Tapia y se declaró en contra de los capitales privados, mojada de oreja a Andrés Fassi, titular de Talleres.

Dante Majori. Fue presidente de la D, que se fusionó con la C. Está a cargo del fútbol infantil de la AFA. Tapista de la primera hora.

Carlos Montaña. Vice de Independiente, funcionario del ministerio de Seguridad bonaerense. Se-

rá uno de los seis vices de la AFA. **Marcelo Achile.** Presidente de Defensores de Belgrano. Militante peronista, amigo de Alberto Fernández y nexo con la AFA durante la pandemia. Vocal titular.

Pablo Toviggino. El hombre más pesado de la AFA. Maneja la caja como tesorero y también a los árbitros. Es rosarino pero reside en Santiago del Estero, donde entabló un fuerte vínculo con Zamora.

Juan Manuel Cavagliatto. A los 37 años, es el presidente más joven de la historia de Instituto. Amigo personal de Tapia, hizo gran gestión en Alta Córdoba. Será vocal.

Victor Bianco. Presidente de Racing. Secretario general de la AFA. Conservará su puesto así pierda las elecciones con Diego Milito. Durante un tiempo estuvo a cargo de los árbitros. Es uno de los dirigentes más poderosos.

Ignacio Astore. Presidente de Newell's. En marzo hubo un coqueteo con Mauricio Macri que hizo ruido en la AFA. Luego, arbitrajes polémicos. Finalmente, el médico acercó posiciones y volvió al redil tanista. Será vocal sunlente.

Ignacio Villarroel. Vicepresidente segundo de River y de la AFA. Hombre de Jorge Brito, el abogado es el dirigente *millonario* más cer-

cano a la cúpula de Viamonte.

Maximiliano Levy. Presidente de
Almirante Brown. Ex barra de Boca,
amigo de Tapia, uno de sus principales defensores. Será prosecretario ejecutivo.

Javier Méndez Cartier. De Excursionistas es el presidente más joven del fútbol argentino. Recibido en la Universidad Di Tella y con un máster en San Andrés, tiene 32 años y es coordinador de proyectos en el Congreso. Vocal suplente.

David Garzón. Vicepresidente de Huracán. Destronó a Alejandro Nadur hace tres años y se integró a las filas de la AFA. Tiene apoyo de otro actor político: Héctor Daer, capo de la GGT.

Mariano Cowen. Presidente de Gimnasia. Administrador del Hipódromo designado por Axel Kicillof. Del riñón kirchnerista, primer vocal titular, un mensaje para Estudiantes, que fue desplazado.

Mario Javier Echeverría. Presidente de la Liga de San Luis. Secretario de Extensión y Vinculación de la Universidad Provincial de Oficios, tomó relieve en diciembre de 2022 porque viajó al Mundial de Qatar sin registro de licencia. Vocal suplente.

Luis Chebel. Presidente de Lanús, cuenta con la bendición de Nicolás Russo, ex mandamás granate y massista. Será secretario ejecutivo.

cutivo.

María Sylvia Jiménez. Es la única mujer de la lista. Presidente de la Liga Catamarqueña de fútol, es abogada y trabaja en la Municipalidad de Catamarca. Vocal titular.

Eduardo Spinosa. Presidente de Banfield. Fue armador del espacio político de Marcelo Tinelli en los tiempos del 38 a 38. Con peso en la estructura de la Liga Profesional. Vocal suplente.

Conzalo Belloso. Presidente de Rosario Central. Fue dirigente de Conmebol y es un miembro de vital importancia en el nexo de la AFA con el organismo que preside Alejandro Domínguez.

Luciano Nakis. Presidente de Deportivo Armenio. Empresario joyero y de desarrollo comercial. Hijo de Noray, ex dirigente de Independiente. Tristemente célebre por secarle la nuca a Tapia durante la Copa América en Estados Unidos. Secundará a Blanco como prosecretario

Gabriel Pendres. Vicepresidente de Sol de Mayo de Viedma. Asambleísta del Consejo Federal. Vocal

José Luis Coutinho. Presidente de Deportivo Merlo, otro de los dirigentes del Ascenso más cercanos a Tapia. Vocal suplente.

a Tapia. Vocal suplente.

Javier Marín. Vicepresidente de
Acassus o on más de 30 años en el
fútbol, al punto de ser hombre del
riñón de Grondona a transformarse en uno de los delfines de Chiqui.
Vocal titular. ■

# Las críticas de Scioli: "El presidente de la AFA resiste el cambio"

Una de las espadas del Gobierno para el ingreso de las SAD al fútbol argentino cuestionó la posición de Tapia.

Más allá de que el Gobierno está ocupado en ordenar la macroeconomía, sus satélites están apundados a la AFA. A fin de cuentas, así como lograron aprobar el RI-GI, también esperan grandes inversiones en el fútbol argentino. Por eso no llamó la atención el posteo de Daniel Scioli, secretario de Turismo y Deporte, una de las espadas de Javier Milei en su avanzada contra Claudio Tapia.

"El presidente de la AFA resiste el cambio", fue el encabezado de la publicación que hizo el funcionario en su cuenta de X.

Y abrió una reflexión: "La AFA es consciente de que el cambio en el fútbol es irreversible. En todo el mundo, el fútbol ha evolucionado y se ha abierto a opciones de inversiones privadas".

Siguió: "Sin embargo, la AFA intenta resistir esta transformación inevitable con distintas maniobras: adelantó las elecciones, presentó medidas cautelares, eligió jurisdiciciones judiciales específicas. Es momento de dejar que los socios elijan con libertad para que puedan modernizar sus instalaciones, mejorar sus ingresos televisivos, tanto a nivel nacional como internacional, y obtener más apoyo para diversas disciplinas deportivas."

El remate tuvo que ver con el espíritu que pregona el gobierno libertario: "Una nueva Argentina, un nuevo fútbol".

La referencia de Scioli respecto al cambio de jurisdicción es una estrategia de Tapia para refugiarse en el territorio bonaerense donde manda Axel Kicillof.

Chiquiestá buscando mudar su sede de Viamonte 1366 al predio de Ezeiza para escapar de la zona de influencia de la Inspección General de Justicia de la Nación, que está en la órbita del Gobierno, y quedar bajo el ala de la Dirección de Personas Jurídicas de La Plata, donde el intendente Julio Alak los recibirá con alfombra roja.

Tapia recurrió a la Justicia para evitar que entre en vigencia la reglamentación de las SAD. El juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, le dio lugar al amparo de la AFA, pero nestá dicha la última palabra.

A tal punto que la semana pasada se emitió un comunicado desde Viamonte en el que se informó sobre el eventual peligro que correrían las Selecciones Nacionales en el caso de una intervención gubernamental. Se mostraron cartas de la FIFA y la Conmebol con advertencias.

Ayer, Scioli se juntó con Ricardo Caruso Lombardi, quien denunció estar proscripto por Tapia por sus críticas a la AFA, y publicó su foto en redes sociales. \*\*



Con el tablero. Daniel Scioli se junto ayer con Ricardo Caruso Lombardi, crítico de Claudio Tapia.

### EN LA AFA LOS VEN COMO "OVEJAS NEGRAS"

### Talleres de Córdoba y Estudiantes, parados en la vereda de enfrente

Talleres y Estudiantes son "ovejas negras" para la AFA. El club cordobés no tenía representante en la lista desde 2020 y Claudio Tapia decidió bajar de la nómina a los platenses.

Pablo Toviggino se comunicó con Pascual Caiella, vicepresidente segundo del Pincha, y le informó que no sería parte de la lista porque Juan Sebastián Verón "tiene otro pensamiento".

La Bruja se manifestó abierto al

ingreso de los capitales privados. Sin ir más lejos, el 26 de agosto se juntó con Foster Gillett Jr., un empresario norteamericano cuyo padre condujo los destinos del Liverpool.

El magnate de Colorado está dispuesto a invertir 100 millones de dólares en infraestructura y desarrollo deportivo. Y según pudo averiguar Clarín, este fin de semana regresará a la Argentina para terminar de pulir los deta-

lles de un megaplan que incluirá la construcción de los codos del estadio Uno de La Plata.

Fassi se mostró abiertamente en contra de la conducción de Tapia. Después del gol llegítimo que favoreció a Boca en la Copa Argentina, el presidente de la entidad de Córdoba arremetió contra Chiqui en una conferencia de prensa. Como Verón, tiene una mirada diferente y ya tuvo experiencia con las SAD.

38 Deportes CLARIN-JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

### Fútbol local

# El dilema que tiene Gallardo por el Superclásico más incómodo

El técnico debe definir cuántos titulares jugarán el sábado ante Boca en el medio del duro cruce de cuartos de la Copa Libertadores ante Colo-Colo.

### River

### Maximiliano Benozzi

La primera batalla de los cuartos de final de la Copa Libertadores ya pasó. River sacó un empate en Santiago ante Colo-Colo y la serie se definirá el martes en el Monumental, donde 85 mil personas acompañarán al equipo de Marcelo Gallardo para ir en la búsqueda de un paso más. Pero antes habrá una escala no menos importante. River irá el sábado a la Bombonera para enfrentar a Boca por la Liga Profesional.

El calendario tocó de esa manera y el Superclásico le quedó incómodo a River. Entonces el Muñeco Gallardo deberá planificar con cuidado el partido para intentar salir indemne de la Boca a pocos días de un partido crucial para el futuro. Es que en Núñez hay una gran esperanza por llegar al encuentro decisivo de la Libertadores el 30 de noviembre, que será en Udaondo y Figueroa Alcorta, nada menos.

A juzgar por los antecedentes se diría que Gallardo pondría a los titulares o a la mayoría de ellos en Brandsen 805. En los más de ocho



Muñeco. Gallardo está frente a una situación inédita antes de jugar con el adversario de toda la vida. REUTERS

años de su primer ciclo, jamás dispuso un equipo alternativo contra Boca. Sin embargo la situación es diferente y especial. Nunca le tocó jugar ante Boca en el medio de un duelo copero.

Si se repasa en el tiempo se encuentra que le tocó enfrentarlo antes del inicio de una serie de la Libortadores. Sucodió des veces

bertadores. Sucedió dos veces. Una de ellas en 2015, en la que también debió enfrentar a Boca por los octavos de final del torneo continental. El Superclásico doméstico se jugó el 3 de mayo, cuatro díasantes del primer duelo copero. Y en la Bombonera, Gallardo jugó con nueve de Il titulares. Esa tarde River perdió, pero luego ganó el cruce de ida en la Libertadores y a la semana siguiente pasó de ronda tras el episodio del gas pimienta.

Otra situación similar se dio a principios de 2021 cuando, en el medio de la pandemia del coronavirus, hubo un Superclásico un 2 de enero. Y Gallardo puso a casi todos los titulares al margen de que tres días después River tenía que enfrentar a Palmeiras por la ida de las semifinales de la Libertadores.

Hay un antecedente más de un partido contra Boca en la antesala de un encuentro crucial. Fue el 11 de diciembre de 2016 en el Monumental, cuatro días antes de la final de la Copa Argentina ante Central, un duelo decisivo no sólo porque estaba en juego un título sino también la clasificación a la Libertadores de 2017.

La situación que tendrá Gallardo ahora será inédita para él ya que el partido caerá en el medio de los duelos con el equipo chileno. Es lo mismo que le había sucedido a Boca el año pasado cuando tuvo que afrontar el partido ante su clásico adversario en el medio de las semifinales con Palmeiras. Y Jorge Almirón, por entonces DT de Boca, puso un equipo suplente en la Bombonera donde el conjunto dirigido por Martín Demichelis ganó por 2-0.

¿Qué hará Gallardo? En principio, según pudo averiguar Clarín, la intención primaria era hacer un mix entre titulares y suplentes. Pero el técnico irá evaluando con el correr de las horas. Y tendrá en cuenta el estado físico de sus jugadores que vienen de tener una batalla y se avecina otra en Núnez. A su vez, si bien la distancia es corta, hubo un viaje de por medio. El plantel llegó ayer a la tarde e inmediatamente fue a entrenarse al RiverCamp de Ezeiza.

"Hay que evaluar las condiciones en las que terminaron los futbolistas para ver cómo se van recuperando sabiendo también de la importancia que tiene el partido del sábado para nosotros y para los hinchas", afirmó Gallardo.

Maximiliano Meza, Matías Kranevitter y Fabricio Bustos terminaron con molestias pero no parecen de gravedad. Seguirán sus evoluciones. Mientras tanto, hay un sólo jugador que ya sabe que estará en la Bombonera. Es Paulo Díaz, expulsado ante Colo-Colo. También, seguramente, Franco Armani. El resto se verá. ■

# Martínez está con la cabeza en el sábado y en la duda de Zenón

### Boca

### **Daniel Avellaneda**

davellaneda@clarin.com

La semana avanzó con un ritmo sostenido en los entrenamientos y, a pocos días del Supercisico, Diego Martínez tiene algunas dudas. Sobre todo, en el esquema y en algunos nombres. No obstante, hay un jugador que preocupa. Se trata de Kevin Zenón, uno de sus mejores volantes.

Ayer el correntino se entrenó de una manera diferenciada. No hubo parte médico, pero fue el segundo día consecutivo en el que Zenôn



Sentado espero. Zenón lleva dos días sin entrenarse, PRENSA BOCA

no formó parte de la práctica. Contra Racing, muy a pesar de la derrota, fue uno de sus futbolistas más destacados. Le da dinámica al mediocampo, maneja la pelota parada y tiene un buen remate de media distancia.

Zenón se movió aparte al igual que Edinson Cavani y Agustín Martegani. El uruguayo se desgarró el soleo de la pierna izquierda y no juega desde el 15 de agosto cuando le marcó un gol a Cruzeiro en la Bombonera en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Ya superó los plazos es-

### LA VENTA DE ENTRADAS

Hoy a las 12 se podrán conseguir las entradas para el Superclásico. Y habrá que cumplir con un requisito: tendrán prioridad los socios que hayan tenido una asistencia del 70 por ciento en el último año. tipulados, pero aún no pudo formar parte de un ensayo futbolístico. Martegani arrastra una contractura. En Avellaneda, el volante no ingresó. Si está en óptimas condiciones iría al banco.

El vaso medio lleno tiene que ver con Luis Advincula y Marcos Rojo. El peruano ya no sufre dolor en la zona del tendón de Aquiles, que suele inflamarse, y el capitán-que fue suplente y no entró en el Cilindro- será de la partida.

Resta saber si Advincula será volante o se ubicará como lateral. Con Rojo adentro, Cristian Lema estará de entrada y habrá que definir si juega Aaron Anselmino aunque la aparición del chico pampeano sólo sería posible en el contexto de una linea de tres centrales.

¿Pol Fernández continuará como titular después de haber avisado públicamente que no continuará en Boca a partir del 31 de diciembre? La realidad es que no sobran variantes de jerarquia. ■

### Copa Sudamericana / Copa Argentina

# El travesaño y los aciertos del VAR condenaron a Lanús al 0-0 que lo complica

Bou reventó el palo. Luego el sistema anuló un gol y no dio un penal, correctamente. Debe definir en Colombia.



ista. Walter Bou se saca a un rival de encima. Estuvo cerca del gol. El travesaño lo negó, FOTORAIRE

Análisis

### Oscar Barnade

obarnade@clarin.com

Lanús no pudo romper el cero ante Independiente Medellin en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y ahora deberá definir la llave dentro de una semana en Colombia. El equipo de Ricardo Zielinski hizo un gran gasto en el primer tiempo, pero le faltó precisión por un lado y el VAR, de manera correcta, le anu

ló un gol y un penal.

La gente de Lanús va a soñar por una semana con el VAR, el travesaño y la falta de eficacia de sus juga dores. Necesitaba un buen resultado para jugar la revancha en Medellín, el miércoles que viene. Por eso, tuvo el protagonismo durante los 90 minutos. A veces bien, a veces mal, pero siempre buscando el arco de Eder Chaux

Hubo tres momentos en la primera etapa en los que el encuentro tuvo su pico máximo de emo ción. Primero, un remate final de Walter Bou que pegó en el travesa ño, picó delante de la línea y de gol y luego los colombianos despejaron el balón. El delantero gritó el gol buscando confundir al árbitro, pero enseguida le advirtieron des de el VAR que la pelota no entró.

En las otras dos, la tecnología fue protagonista, con decisiones jus tas que ahogaron un grito de gol y después borraron sonrisas cuando Sampajo marcó penal de Torijano a Loaiza. Primero, tras un tiro libre desde la izquierda, Izquierdoz bajó la pelota para Salvio, que pateó al arco, hubo un desvío y apareció Luciatti, quien enseguida buscó la pelota para ponérsela debajo de la camiseta y dedicárselo al bebé que está por venir, para definir. Pero el VAR revisó y hubo po sición adelantada del defensor granate. En el penal, no hubo un toque como vio el árbitro en primera instancia y, entonces, Sampaio revisó y anuló su decisión.

No pudo asimilar tanta frustración Lanús, que va no tuvo el mismo ímpetu. Ý el equipo colombiano se acomodó mejor en la cancha e incluso, sobre el final del primer tiempo, estuvo cerca de marcar. aunque igual apenas molestó a Losada en los 90 minutos. No se modificó el panorama en la parte final. Lanús continuó buscando pero la defensa de DIM estaba más firme

A los 25 minutos, otro grito de gol que se quedó atragantado. Definió Loaiza y mientras todos festejaban, Sampaio marcó una falta de Bou sobre Lima. Así, el 0-0 le dejó un sabor amargo a Lanús. ■

| Lanús                  | Independiente<br>Medellin |
|------------------------|---------------------------|
| 26 Nahuel Losada 5     | 25 Eder Chaux 7           |
| 3 Nicolás Morgantini 6 | 2 Leyser Chaverra 5       |
| 5 Carlos Izquierdoz 5  | 18 Homer Martinez 6       |
| 6 Abel Luciatti 6      | 23 Fainer Torijano 5      |
| 22 Julio Soler 6       | 13 Daniel Londoño 6       |
| 15 Raúl Loaiza 7       | 17 Jimer Fary S           |
| 4 Gonzalo Pérez 5      | 14 Baldomero Perlaza 5    |
| 21 Eduardo Salvio 5    | 15 Jaime Alvarado 6       |
| 10 Marcelino Moreno 7  | 33 Francisco Chaverra 5   |
| 32 Ramiro Carrera 6    | 27 Brayan Léon 4          |
| 9 Walter Bou 5         | 9 Luis Sandoval 4         |
| DT: Ricardo Zielinski  | DT: Alejandro Restrepo    |

Cancha: Lariús.

Cambios: ST. 10m Ezequiel Muñoz (5) por Lociatti, 20m Jonathan Torres (6) por Pérez, Pablo Lima (5) por Francisco Chaverra, 35m Kener Valencia por Sandoval, Jherson Mosquera por Perfaza 35m Lautaro Acosta por Salvio, 45m (-3) Mender García por León, Amonestados: Loalza, Carrera, León, Perfaza y Sandoval.

### EN LA LLAVE DEL GRANA

### Libertad recibe a Cruzeiro en Asunción

Libertad recibirá en Asunción a Cruzeiro a partir de las 21.30 y con emisión de ESPN en el último tido de ida de los cuartos de final. El que salga vencedor de esa serio que se decidirá el jueves próximo en Belo Horizonte será el rival de semifinales de Lanús o el DIM.

En tanto, Corinthians dio un pa so gigante en la noche del martes al ganarle la ida a Fortaleza por 2-0 de visitante. La vuelta será el martes 24 en San Pablo y el qu sobreviva jugará con Racing o Pa

## Racing juega ante Paranaense en Curitiba con sabor colombiano

La victoria ante Boca fue un impulso para Racing. No sólo porque logró dar vuelta el resultado, situación que no lograba hacía un año y medio; también, porque lo fortale-ció para su visita de esta noche ante Atlético Paranaense en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La Academia llegó anoche a Cu-

ritiba con los colombianos como protagonistas. En ese sentido, Gustavo Costas quiere aprovechar el momento de Juan Fernando Quintero y Roger Martí-nez, quienes coincidieron en el segundo gol, el que terminó dándole el triunfo en el Cilindro.

Johan Carbonero, de flojo primer tiempo, y Maximiliano Salas, que no tuvo un gran partido, serían reemplazados por el engan-che y el delantero. Claro que esta situación abre un interrogante porque son jugadores con distintas características.

La línea de tres en el fondo no se modificará, claro. Eso sí, habrá un tercer cambio que tiene que ver con el arquero. Gabriel Arias regre-sará a la formación inicial en lugar de Facundo Cambeses, quien lo reemplazó contra Boca. El neuquino que ataja para la Selección de Chile fue baja de último momento producto de un estado febril. El ex Banfield se lució, pero Costas respetará la titularidad del número uno.

Atlético Paranaense logró clasi-ficarse a octavos de la Sudamericana en el repechaje, al despachar del torneo a Cerro Porteño, y luego avanzó a cuartos de final tras eliminar al Belgrano de Córdoba. No obstante, en el ámbito local, el conjunto de Curitiba viene en caída libre. Fue eliminado de la Copa de Brasil y desde hace varias semanas sufre en el Brasileirao, en el que se ubica en la 13ª plaza, con apenas una victoria en los últimos cinco partidos, en los que sufrió tres derrotas.

El sábado, en la última jornada del campeonato doméstico, logró

| Atlético<br>Paranaense | Racing             |
|------------------------|--------------------|
| Mycael                 | Gabriel Arias      |
| Brick                  | Marco Di Césare    |
| Kaique Rocha           | Santiago Sosa      |
| Thiago Heleno          | Santiago Quirós    |
| ernando o M. Gamarra   | Gastón Martirena   |
| 3abriel                | Juan Nardoni       |
| Christian              | Agustín Almendra   |
| Bruno Zapelli          | Facundo Mura       |
| lomás Cuello           | Juanfer Quintero   |
| Agustin Canobbio       | Adrián Martinez    |
| Gonzalo Mastriani      | Roger Martinez     |
| OT: Martin Varini      | DT: Gustavo Costas |



igualar 1 a 1 con Fortaleza gracias a un gol del uruguayo Agustín Ca-nobbio. Hay dos argentinos en el equipo que dirige el uruguavo Martín Varini: Bruno Zapelli y Tomás Cuello.

### Santiagueños, a semi de la Copa Argentina

Temperley no pudo aguantar el gol tempranero del Baldunciel a los 7 minutos. Fue otro equipo el *Gasoler*o en la segunda parte del partido en San Nicolás. Y eso se combinó con que Central Córdoba también cambió su actitud. En siete minutos, de los 6 a los 13, lo dio vuelta con un toque de zurda de Florentín y tras el gol del ex Vélez, Cabral metió una media vuelta cruzada y cla-vó el 2-1. Así los santiagueños llegaron a semifinales de la Copa Argentina. Antes habían eliminado a Quilmes, Estudiantes y Newell's, y jugarán con el que hoy resulte vencedor del duelo entre Talleres de Escalada y Hu40 Deportes CLARIN — JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

### Fútbol internacional / Copa Libertadores

# Messi vuelve de a poco y solo jugó media hora en Inter Miami

Atlanta United lo empató 2-2 sobre la hora. Hubo destellos del rosarino en el rato que estuvo. Suárez y Redondo también entraron desde el banco.

Inter Miami sumó un punto que vale a pesar del sabor amargo de haber concedido el empate a dos minutos del final. El cómodo líder de la Conferencia Este de la MLS, ya clasificado para los playoffs, empató 2-2 en su visita al Atlanta United y llegó a su sexto partido sin perder. Acumula nueve triunfos en sus últimos Il PJ y se encamina a quedarse con el Supporters Shield, trofeo para el mejor equipo de la faser egular.

Lo que más llama la atención es que esta racha, que le permite alejarse de sus perseguidores, se dio con poco y nada de Lionel Messi en cancha. El crack argentino estuvo dos meses inactivo debido a la lesión que sufrió en la final de la Copa América y reapareció el domingo pasado con un doblete para la victoria 3-1 ante Philadelphia Union. Ayer, en tanto, Leo y también Luis Suárez fueron suplentes e ingresaron en el complemento. Messi jugó media hora, el uruguayo solo once minutos.

Está claro que Messi y Suárez, de 37 años ambos, son la dupla ofensiva más temible de la MLS. Sin embargo, el tiempo pasa para todos y por eso el Tata Martino gestiona el desgaste de sus cracks, a los que necesitará tener a punto cuando el



Intento. Messi trata de gambetear a un rival, asistido por Redondo, AP

campeonato entre en zona de definición. La movida le salió bien. Messi volvió a sumar minutos, su equipó rescató un empate de un partido que pudo ser para cualquiera de los dos el Inter Miami mira a todos desde arriba.

La tenencia estuvo dividida en el

comienzo del partido. Se disputaban la pelota en la mitad de la cancha y no había un claro dominador. La ocasión más clara la tuvo el equipo rosa con un potente derechazo de Julian Gressel, mientras que el conjunto local se acercó a través del georgiano Saba Lobzhanidze, desequilibrante por la izquierda. De todos modos, se mantenía el cero y, a medida que pasaban los minutos, Atlanta United abandonó la postura inicial y se refugió en campo propio. Empezó a bajar el rítmo hasta que, en una jugada aislada, Franco Negri se animó a conducir pasando el círculo central y dejó mano a mano a David Ruiz, el autor del 1-0. Messi y Suárez sonreían desde afuera.

En el complemento mejoró el local. Claro, estaba obligado por el resultado. Por su parte, la visita, frágil defensivamente, volvió a mostrar esa falencia y sufrió el empate de Lobzhanidze a los 11º. Pero ràpidamente, dos minutos después, Leonardo Campana marcó el 2-1 de tito ilbre y se convirtió en el máximo goleador histórico de la franquicia con 30 tantos.

Después entró Messi, también Federico Redondo y más tarde lo hizo Suárez. A partir de los cambios, Inter Miami parecía controlar el partido. Pero en el tramo final, quizás por el agotamiento físico, se partió el partido. Lo pudo liquidar con una muy clara ocasión para Suárez, pero el Pistolero falló y en el contraataque facturó el ruso Aleksey Miranchuk con un bombazo media distancia.

### Fluminense lo ganó con el último aliento

RIO DE JANEIRO, AGENCIAS

Un gol de cabeza de Lima cuando quedaban tres minutos le dio la victoria a Fluminense por 1-0 sobre Atlético Mineiro en la ida de los cuartos de la Libertadores. El que sobreviva tras la vuelta en Belo Horizonte jugará la semi con River o Colo-Colo. Anoche Botafogo y San Pablo empataron 0-0.

Hubo unos cuantos argentinos en un Maracaná casi completo. Para empezar el árbitro



Lima. Grita su gol agónico.

Facundo Tello y sus colabores en las líneas. Gabriel Milito como técnico del Galo, más Rodrigo Battaglia y Fausto Vera entre los titulares. En el Flu, Germán Cano jugó la última media hora y entró la mismo tiempo que Marcelo y Lima. Faltando un cuarto, entró Keno. Y fue Keno el que desbordó por izquierda y se la puso en la cabeza a Lima quien anticipó la marca de Paulinho. Fue justo el triunfo del Fiu. El punto con el que soñaba Milito, se evaporó de golpe. ■

# Murió Totó Schillaci, el héroe goleador de Italia del Mundial 90

ROMA, ESPECIAL

No pudo resistir. Italia y el mundo del fútbol llora por Salvatore *Totó* Schillaci, fallecido ayer a los 59 años a causa de un cáncer de colon que padecía desde hace tiempo.

Totó fue la gran figura de Italia del Mundial 90. Arrancó como suplente de Andrea Carnevale pero cuatro minutos después de entrar ante Austria marcó el primero de sus 6 goles. El penúltimo fue en la semifinal ante Argentina cuando puso en ventaja a la Azurra. Caniggia, de cabeza, puso el 1-1 y luego el gran héroe fue Sergio Goycochea. El último gol fue a Inglaterra, en el partido por el tercer puesto.

Totó tuvo dos parejas, Rita y Bárbara. Y tres hijos, Jessica, Mattia y



Gol. De Totó a Argentina en el San Paolo. Atrás, festeja Di Napoli. AFP

Nicol

Se inició en el Messina con el que hizo 23 goles en 50 partidos de la Serie B. Juventus lo incorporó en 1989-90 y jugó cuatro temporadas en las que convirtió 26 tantos en 90 partidos. Su aparición en la Juve llamó la atención del técnico Azeglio Vicini, quien lo convocó para el Mundial 90. Después tuvo dos temporadas en el Inter y luego se aventuró en el Jubilo Iwata donde concluvó su carrera en 1997.

Luego se dedicó a la política como militante de Forza Italia y al mundo de los realities. El último fue Pekin Expres, de la TV españo-la el año pasado, luego de ser operado. Participó para escapar de la depresión e impulsado por su mujer. En el programa confesó que "los médicos me dijeron que estaba curado, que tenía que recuperar mi vida. Bárbara me insistió para ir sólo porque ella iba a viajar conmigo", bromeó en esa última aparición pública. Se fue Totó, un goleador fugaz e inolvidable. ■

### El futsal de Argentina entró a octavos

Matías Rosa apareció en un momento vital para la Selección A gentina. Es que Afganistán había empatado el partido, segundo del grupo C, sembrando dudas de cara al futuro en el Mundial de Uzbekistán de futsal. Pero el pivot, que justo este miércoles celebraba su cumpleaños número 29, dejó bailando breakdance a su marcador adentro del área a puro amague y anotó el 2-1 decisivo para que la Albiceleste sellara su clasificación a octavos de final. Rosa también había convertido el primero.

Mañana a las 12, Argentina cerrará su participación en el grupo enfrentando a Angola, que ayer cayó 7-2 con Ucrania ■

clarin#ramiro.comeia.martins@gr

CLARIN - JULYUS 19 De SEPTIEMBRE DE 2004

Deportes

### **Fútbol internacional**

# Manchester City e Inter prometieron mucho, pero no pasaron del empate

Uno de los grandes choques de la primera fecha de la renovada Liga de Campeones terminó en un pálido 0 a 0.



Primero yo. Carlos Augusto anticipa a Haaland y Martínez queda superado por el salto del noruego. REUTER

### MANCHESTER, INGLATERRA, ESPECIAL

Defendió con alma y vida, tuvo en su arquero a la gran figura de la noche y se llevó de Manchester el empate que fue a buscar. Inter sorpresivamente arrancó con Lautaro Martínez en el banco por una decisión técnica y no pudo ser doblegado por Manchester City y toda su artillería ofensiva. En el Etihad todo fue impotencia por el 0 a 0 final que celebró con los puños apretados el conjunto italiano al resistir los embates del local.

Todo lo que se insinuó desde los nombres en la previa de ese choque tan atractivo del comienzo de una nueva era en la Liga de Campeones, la competencia europea más importante, quedó en eso: pura insinuación. El poderío ofensivo del City se topó con el defensivo de Inter y en el choque de planetas no hubo lluvia de goles por parte del equipo inglés y prevaleció el juego del otro lado.

Las posturas estuvieron visiblemente marcadas desde el primer minuto. El conjunto de Pep Guardiola fue a la carga barracas desde el vamos con un dibujo táctico muy volatil, con tres defensores centrales, Rodrigo de volante central, cinco medios de vocación ofensiva y el noruego Erling Haaland de centrodelantero. Literalmente el City metió entre cinco y seis futbolistas en el área rival para tratar de doblegar los cinco defensores que puos Simone Inzaehi.

Le costó muchísimo al local poder concretar tiros al arco de Yann Sommer. Un cabezazo de Haaland, un zurdazo del propio grandote y una clara chance de Kevin de Bruyne fueron las posibilidades que pudo contabilizar. No encontró los mejores caminos y, para colmo, también sufrió atrás cuando Inter se animó a cruzar la mitad de la cancha. De hecho, Ederson debió responder en un par de disparos peligrosos.

Para colmo, en aquella jugada de riesgo de De Bruyne el belga sintió una molestia muscular y prefirió no arriesgar de más. Por eso antes del entretiempo fue reemplazado por el alemán Ilkay Gündogan. Y para el regreso tras el descanso, Guardiola, además, metió a Phil Foden por Savinho. Entre Gündogan y Foden, justamente, armaron una chance inmejorable que terminó con el tiro del inglés intervenido por un atento y bien ubicado Sommer.

### Inter sorpresivamente arrancó con Lautaro Martínez en el banco.

Inzaghi demoró 65 minutos en incluir a Lautaro Martínez (ingresó por Marcus Thuram). El bahiense no pudo entrar mucho en juego porque a esa altura el City había desplegado un dominio total y estaba haciendo figura a Sommer. Así y todo el delantero tuvo una: un contraataque que manejó por la izquierda, enganchó y remató cruzado. Le faltó potencia para terminar en el fondo de la red.

La entrada de Jeremy Doku le dio más pimienta al ataque del City, que lo buscó por todos lados: por arriba, por abajo, con remates y con centros. Pero Sommer se hizo gigante con cada intervención. Y cuando no fue él, fue la falta de puntería, como en el frentazo final de Gündogan que se fue por arriba del travesaño, lo que le impidó al City llevarse el triunfo. ■

## Un doble blooper de Gazzaniga permitió el festejo de PSG

NYON, SUIZA, ESPECIAL

La nueva Liga de Campeones sigue con su catarata de partidos en un a semana a puro fútbol. En el Parque de los Príncipes, Paris Saint-Germain arrancó con el pie derecho su participación ayer, pero recién pudo doblegar al debutante Girona por un grosero error del arquero Paulo Gazzaniga en el final.

Se le escurrió la pelota entre los guantes primero y entre las piernas después al argentino del equipo español cuando intentó capturar un centro sin demasiado peligro de Nuno Mendes. Hasta ese momento Gazzaniga había sostenido a Girona que se ilusionó con llevarse un empate de oro de suelo parisino. El entrenador Michel



Responsable. A Gazzaniga le convirtieron en el minuto 90. REUTERS

Sánchez respaldó a su jugador y dijo: "Los errores forman parte del juego y Gazzaniga había hecho tres atajadas increíbles que nos habían salvado".

Así PSG sacó adelante el primer duelo europeo sin Kylian Mbappé. Por su parte, los alrededor de mil hinchas catalanes que viajaron a esta ciudad despidieron igualmente con aplausos a sus jugadores, más allá de la derrota.

Borussia Dortmund, finalista de la última edición, arrancó el torneo con un contundente 3 a 0 como visitante de Bruias.

El equipo alemán necesitó paciencia frente a un equipo con confianza que es protagonista del torneo belga.

neo belga.
El duelo se desbloqueó cuando
Jamie Bynoe Gittens disparó y superó al arquero Simon Mignolet. El
extremo de 20 años repitió más tarde, pero ahora tras una bonita jugada en la zona izquierda del área
antes de fusilar a Mignolet. Finalmente un penal anotado por Seh-

rou Guirassy cerró la cuenta

Además Bologna (con Santiago Castro como títular) igualó sin goles ante Shakhtar como local mientras, también como locales, Celtic goleó por 5 a 1 a Bratislava y Sparta Praga se impuso por 3 a 0 ante Salzburgo (Nicolás Capaldo). ■

### LO CELSO FUE DECISIVO

Giovani Lo Celso fue goleador y figura en su primera titularidad en su regreso a Betis. En un partido pendiente de la tercera fecha de LaLiga española, el equipo sevillano le ganó a Getafe de local por 2 a 1 con dos gritos del volante argentino por quien pagó 6 millones de euros a Tottenham. El primer tanto fue de penal. Y el segundo se trató de un remate desde afuera del área. Además de ser decisivo en el resultado, también tuvo mucha participación en el juego y fue ovacionado al salir. 42 Deportes CLARIN – JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Tenis

# Cambio de mando: a Djokovic sólo lo tientan los Grand Slams y Nadal no sabe su futuro

Tras el oro olímpico, el serbio aclaró que tiene otras prioridades antes que volver a ser el número 1. Y el español debe decidir si finalmente se retira.



Nole. Djokovic ganó 24 Grand Slams y el oro en París 2024. REUTERS



Rafa. Nadal ganó 22 Grand Slams y el oro en Beijing 2008. REUTERS

Luciana Aranguiz laranguiz@clarin.com

El circuito ATP vive tiempos de cambio. Hoy más que nunca. Es cierto que el paso del mando, tras dos décadas de dominio absoluto del Big 3, comenzó con el retiro de Roger Federer en 2022 y la aparición de una nueva generación sedienta de gloria, liderada por Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Pero la resiliencia de Rafael Nadal y la vigencia de Novak Djokovic mantuvieron vivo el reinado de esas tres leyendas. Sin embargo, esta temporada reafirmó que el liderazgo masculino del tenis está en nuevas manos: por los éxitos de esas jóvenes estrellas y por el presente

del español y del serbio. Nole fue el gran protagonista del duelo del Grupo Mundial I de la Copa Davis que Serbia le ganó 3 a 1 a Grecia de local. Y tras sellar la victoria y la clasificación a los Qualifiers de 2025, ratificó que en esta etapa de su carrera tiene un enfoque diferente. "Mis principales priorida-

des son representar a Serbia y los Grand Slams. Todo lo demás es menos importante", aseguró el número cuatro del ranking.

"Ya no estoy persiguiendo el ranking ni las ATP Finals. No estoy pensando en clasificarme a Turín. En lo que a mí respecta, esos torneos ya no están en la cuenta, pero no puedo decir en este momento cuáles o cuántos jugaré este año o en el futuro", agregó. Djokovic debutó en el Torneo de

Djokovic debutó en el Torneo de Maestros que cierra cada temporada en 2007 y solo se perdió la edición de 2017 por una lesión en el codo derecho. Ganó siete títulos y es el bicampeón reinante. En un 2024 irregular y con poca competencia, en el que solo se destacan la final de Wimbledon perdida con Alcarazy la conquista del oro olímpico de París con la victoria ante el murciano en la final, su clasificación al torneo de Turín está complicada. Pero eso no le quita hoy el sueño.

Tampoco lo preocupa no saber con seguridad cómo seguirá su calendario. Solo sabe con seguridad que jugará el Masters 1000 de Shanghai (2 al 13 de octubre) y la exhibición Six Kings Slamen Arabia Saudira

"Por primera vez en mi carrera no tengo planes a largo plazo. Vivo el momento y veremos qué pasa. Solía tener una agenda preparada con seis meses de antelación, pero hoy ya no es así. Necesito descansar física, emocional y mentalmente para empezar a pensar qué quie-

### Alcaraz y Sinner ganaron los Grand Slams de este año.

ro hacer después, de qué manera, cuánto y dónde", explicó.

Con 37 años y una carrera legendaria (99 títulos, 24 Grand Slams, 428 semanas como número 1 y muchísimos récords) y ya sin la espina del título olímpico que tanto quería, el serbio ve el tenis de otra manera. Aún no piensa en el retiro, pero ya no siente la misma obsesión de antes por sumar victoriasy trofeos a toda costa.

"Seguiré hasta que no disfrute más la competición. La vida familiar es muy importante. Quiero estar con mi mujer y mis hijos, ser parte de su vida diaria", aseguró.

Nadal sí está cerca de colgar la raqueta. Aún cuando ni siquiera sabe cuándo será el final-o prefiere no develarlo todavía-, todo parece indicar que el mallorquín de 38 años y 154° del mundo no jugará nos mucho más tiemas.

por mucho más tiempo.

Líder del ranking durante 209 semanas y dueño de 22 títulos de Grand Slam, entre ellos 14 Roland Garros, una marca inédita en un mismo "grande", Rafa viene de dos temporadas complicadas por lesiones y con dosis acotadas de tenis y competencia.

Se perdió 2023 casi completo por un problema en el psoas ilíaco de la pierna izquierda que apareció en Brisbane. Volvió en ese mismo certamen en enero pasado, pero se lesionó otra vez (desgarro en la misma pierna) y tuvo que parar de nuevo varios meses.

Jugó algunos torneos de la gira de polvo de ladrillo para llegar bien al Grand Slam francés-perdió en el debut con Alexander Zverev-y a los Juegos Olímpicos de Paris, donde cayó en la segunda ronda del singles ante Djokovic y, junto a Alcaraz, alcanzó los cuartos del dobles.

"Me había marcado esta cita como objetivo desde que empecé el año. Se ha terminado este ciclo, voy a volver a casa, a desconectar y en frío, cuando tenga en claro cuál es mi siguiente etapa, con una raqueta en la mano o sin ella, lo haré saber", confesó entonces.

La incertidumbre sobre su futuro creció cuando confirmó que no jugaría el US Open. "No creo que sea capaz de dar el cien por ciento", escribió en sus redes sociales. Y aumentó aún más luego de que anunciara hace unos días que tampoco dirá presente en la Laver Cup, una cita que tenía marcada en su agenda tras la baja de Nueva York.

"Hay otros jugadores que pueden ayudar al equipo de Europa a conseguir la victoria", afirmó. "Ahora no estoy en posición de marcar ninguna fecha de regreso. Dije que jugaría hasta los Juegos Olimpicos y que luego veriamos. Ahora estoy en ese período de descanso. Mentalmente, bien. Cero problemas. En casa disfrutando de otras cosas y entrenando lo que puedo diariamente", contó durante un evento.

La renuncia a la Laver volvió a poner sobre la mesa la posibilidad del retiro. Él se negó a confirmarlo. "Se terminaron mis objetivos del año. No conseguí lo que me hubiera gustado. No estuve tan sano como quería. Y cuando volví me costó. Pero no puedo convivir diariamente pensando en la retirada. Denme tiempo, tomaré la decisión cuando la tenga clara", reflexionó en una entrevista con el programa El Hormiguero de su país.

Tras la clasificación de España al Final 8 de la Copa Davis, que se jugará en Málaga en noviembre, David Ferrer no descartó que el mallorquín esté presente en ese torneo. "Hablé con Rafa. Todavía no lo sé, pero está la posibilidad de que esté con nosotros en Málaga. ¿Por qué no? Lo importante es que él esté bien y con ganas", comentó el capitán del equipo ibérico.

pitán del equipo ibérico.
Másallá del optimismo de Ferrer, lo cierto es que nadie sabe-quizás ni siquiera el propio mallorquín-si volverá a jugar o no. Y con un Rafa a un paso del retiro y un Djokovic que ya no se obsesiona con ganar y dominar toda competencia que se cruce por delante, el cambio de mando en el circuito se aceleró esta temporada.

El reinado del Big 3 vive su ocaso. Y con los enormes presentes de Sinner y Alcaraz, números uno y tres de mundo, respectivamente, que se repartieron este año los cuatro Grand Slams, el tenis es testigo del nacimiento de una nueva era, que-al menos por lo que se vio hasta acá-podría ser tan deslumbrante como la que la precedió. ■ CLARIN-JUEVES 19 DESEPTIEMBRE DE 2024

Deportes 43

### **Ajedrez**

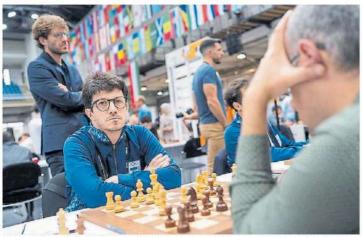

Odisea. Es la que vivió Diego Flores en la Olimpíada por el mal momento que pasó por una tarjeta SIM. FIDE

El gran maestro Flores pasó de ser sospechoso por una tarjeta SIM a vencer a un top en la Olimpíada de ajedrez.

# De estar en la mira por un chip de celular a ganarle al 13° del mundo

Hernán Sartori hsartori@clarin.com

No es común que en el ajedrez de alto nivel una partida termine en jaque mate. Los jugadores abandonan mucho antes, cuando la derro-ta ya es inminente. Códigos. El gran maestro Diego Flores, heptacam-peón argentino, ha visto de todo en su extensa carrera, pero igual en su novena Olimpíada se sorprendió porque el maestro inter-nacional boliviano Licael Ticona siguió su partida, liquidada mu-chas movidas antes, hasta que el Turu le dio jaque mate al rey negro con un peón en un hermoso remate. No sería lo único que lo sorpren-dería al fanático de Boca y de Lionel Messi, que de ahí en más vivió horas increíbles y **pasó de ser sos**pechoso de haber hecho trampa (¡por tener un chip de celular en su billetera!) a ganarle al número 13 del mundo.

"Apenas terminé de firmar la planilla de la victoria, la árbitra del match meavisa: "Te tocó el control antidóping". Yo pensé que iba a tener que ir al baño a hacer pis. Pero me metieron en un cuartito y era el control anticheating", comienza Flores su relato en una videollamada desde Budapest, sede de la 45° edición del torneo bienal por equipos más importante.

La lucha contra las trampas en el ajedrez se hizo más fuerte debido a ciertos casos con jugadores sospechosos de utilizar aparatos electrónicos diminutos que les puedan permitir recibir indicaciones a distancia. Difícil pero no imposible, Por eso en torneos fuertes hay controles aleatorios con scanners.

### "Si no estuviera en la Olimpíada, me sentiría un ex jugador".

"Me sentaron en una silla y me empezaron a pasar el scanner por todo el cuerpo. Por todas partes, literalmente. Y para los oídos usaron un dispositivo especial muy finito. Todo estaba en orden hasta que revisan mis pertenencias y suena un aparato", sigue Flores.

"Siempre llevo una riñonera para los anteojos y para no perder la billetera. Me piden abrir la billetera y de pronto aparece una tarjeta SIM. Creo que era de un chip de Movistar o Claro que quedó ahí por un cambio. Estaba con el plástico a troquelar y todo. Resulta que cuando sale la tarjeta ponen una cara que dije: 'Chau, soy cadáver''.

La cosa se comenzó a poner espesa porque cada vez caía más gente y las palabras no eran alentadoras. "Esto es un dispositivo electrónico y ya hemos ejecutado el protocolo en otros casos. A otro jugador le pasó por un cigarrillo electrónico", le dijeron. El árbitro principal agregó: "Yo te conozco, sé quién sos y que con esto no hacés nada, pero reglas son reglas".

¿Qué estaba pasando? Por un chip de un celular en su billetera, la partida ganada pasaba a estar perdida por infringir normas y encima Flores quedaba sospechado de haber hecho trampa, como si por arte de magia hubiera recibido algo a través de un chip inactivo. De no creer.

Flores se volvió angustiado al hotel en la capital húngara y le avisó al capitán del equipo, el gran maestro estadounidense Robert Hungaski, quien reside en Argentina hace muchos años. "Hay que apelar", le dijo instantáneamente. "Yo le dije que lo veía difícil, pero Hungainsistió", recuerda Flores.

Así fue como Hungaski redactó

en inglés una explicación lógica una tarjeta SIM no ayuda y encima las tarjetas de crédito también tienen ese chip, por lo que con ese criterio todos serían sospechosos.

terio todos serian sospechosos.

"Recibieron la apelación, pero cuando salió el fixture de la siguiente ronda mi partida figuraba como perdida. Una amargura tremenda", relata el Turu. Pero luego llegó la corrección. "Una hora después, uno de los muchachos del equipo se da cuenta de que la apelación había sido aceptada, habían cambiado el resultado al correcto y consideraron que una SIM no es un dispositivo electrónico", dice.

-Terminaba el calvario...

-Si, pero estuve tres horas hecho mierda. Los controles están bien, pero hay que tener un poco de sentido común, porque todas las tarjetas tienen chipo banda magnética y casi que habría que andar en pelotas. Y encima después tenés que andar explicando que no hice trampa. Es absurdo.

Como todo ajedrecista nacional, Flores no cobra por jugar
para Argentina en la Olimpiada.
Es más, no aporta en su hogar,
donde lo esperan Loreley y sus hijos Julián (15), Juan Martín (9) e
lgnacio (7 meses). ¿Vale la pena
ese sacrificio personal y familiar?
"Yo vine a este mundo a esto. Si
no estuviera acá, sentiría que
soy un ex jugador. Por eso siempre trato de hacer lo posible para
jugar la Olimpiada. Es el torneo
mas lindo del mundo y representás al pais", explica.

Vaya si tuvo revancha de la amargura del episodio de la tarjeta SIM. En la siguiente ronda, se dio el gustazo de vencer al cubano nacionalizado estadounidense Leinier Domínguez, 13º del ranking, en su segundo triunfo ante un rival de más de 2.700 puntos de ELO. El primero había sido el ucraniano Pavel Eljanov en la Olimpíada de Batumi 2018.

Después de dos derrotas iniciales, Flores ganó sus cuatro partidas siguientes. De hecho, a su triunfo de ayer se sumaron los de los grandes maestros Leandro Krysa y Tomás Sosa para que Argentina supere 3,5 a 0,5 a Finlandia. Fernando Peralta hizo tablas. Hoy se medirán ante Ucrania. En tanto, el equipo femenino sufrió una dura derrota ante Filipinas por 2,5 a 1,5 con victoria de Candela Francisco Guecamburu, tablas de Anapaola Borda Rodas y derrotas de Maria José Campos y Claudia Amura. Hoy, ante Escocia.

Quedará como anécdota para Diego Flores el mal momento por el chip del celular y sentirse acusado de tramposo. Pero él sabe que las bromas lo perseguirán. como la que le hizo el GM Alexei Shirov: "Ahora no hay jugador que me cruce y no me diga algo. El otro día me cruza Shirov y me dice: Telicitaciones por ganarle a Leinier. Y eso que lo hiciste sin la tarjeta SIM". "

### El origen de la seducción de Colapinto en Williams

Franco Colapinto no deja de sorprender desde su incorporación a la Fórmula 1, con un 12° puesto en Monza y un octavo en Azerbaiyán, donde se convirtió en el primer argentino en 42 años en sumar puntos en la máxima categoria del automovilismo.

Fue tal el impacto que generó que James Vowles, el jefe de la escudería Williams, dijo que está trabajando para mantener al argentino en la Fl en 2025. Y además el británico confesó cuál fue el momento clave que lo sorprendió de Colapinto.

"En la Fórmula 2 rindió bien y fue mejorando en la temporada. Lo pusimos en el simulador y simplemente mejoró, mejoró y mejoró", comentó Vowles.

"Pero el simulador es un simulador. No necesariamente se traduce a la pista. La primera práctica libre en Silverstone fue la recompensa por hacer un buen trabajo en F2 y progresar en el simulador. Y ahí fue cuando me sorprendió. Me dije: 'Oh. Esto es interesante: Fue mejor de lo que esperaba en su primera salida a un circuito del que es difficil sacar el máximo rédito', aseguró, refiriéndose a la práctica libre que disputó en julio.

"Estaba relajado y disfrutó del momento, que es lo que debería hacer. Pero fue la primera vez que mis oídos captaron un poco más. Y tienes que probar a un individuo en ese entorno. Hubo varias cosas. Fue su enfoque, fue su capacidad para hacer frente a la cantidad de presión que estaba sobre sus hombros, sin inmutarse en absoluto. Estuvo tranquilo en la radio. Tiene un método mula radio. Tiene un método nula radio. Tiene un método nula radio. apra abordar todo lo que hace y fue agradable ver cómo se traducía, a pesar de la presión que se acumulaba a su alrededor", cerró. ■



Feliz. Franco Colapinto.

### Cine



### Nazareno Brega Especial para Clarin

"En un momento quería que viniera a Buenos Aires. Le regalaba libros con fotos de acá para seducirlo. Pero no quiere subirse a un avión... Y eso que tiene amigos argentinos, le gusta el dulce de leche, come asados, todo, pero siempre desde allá", cuenta Celina Murga sobre Martin Scorsese, quien vuelve a apadrinar a la cineasta argentina en El aroma del pasto recién cortado, estreno de hoy protagonizado por Joaquín Furriel y la mexicana Marina de Tavira.

La relación de Murga y Scorsese

La relación de Murga y Scorsese comenzó en 2008 con una beca de la Fundación Rolex a jóvenes artistas en la que Martyprimero eligió a Celina y después terminó produciendo La tercera orilla, hace ya una década.

### La trama de la película

La cineasta presenta ahora una película que narra en paralelo las vidas de Pablo y Natalia, dos profesores universitarios de la Facultad de Agronomía que, a partir de sendos amoríos con estudiantes, ponen en crisis sus vidas familiares con sus respectivas parejas e hijos. Lo que parecen ser historias casi calcadas, se van diferenciando a partir de las distintas miradas sobre los géneros.

Celina explica que "la primera idea que generó el dispositivo fue contar dos veces una historia que sea muy similar, casi la misma, pero una protagonizada por un hombrey la otra por una mujer. El desaño era que esa idea conceptual no dejara de lado a los personajes. Siempre fue una película de personajes y no de tesis, que quiso mostrar personajes complejos, ambiguos, con matices, conflictos y zonas de claroscuro. La tesis está, pero no podía competir con lo vincular".

"La idea arrancó en 2017, cuando en Argentina estábamos en plena lucha activa por la ley del aborto legal, seguro y gratuito. En ese momento había una cuestión muy polarizada dentro de la sociedad entre hombres y mujeres. Había una tensión muy marcada, que por supuesto tenía su justificativo, respecto de la lucha y la reivindicación de los derechos de las mujeres y sociedades en consistencia su justificativo de los derechos de las mujeres y sociedades de sociedades en consistencia de los derechos de las mujeres y sociedades de sociedades en consistencia de las mujeres y sociedades de las de

bre las desigualdades. Nos empezamos a preguntar qué pasa en lo vincular, cómo rebotan estas posiciones en el interior de los vinculos de una pareja y una familia, en los vinculos más intimos por fuera del discurso", aclara Murga.

Joaquín Furriel admite sobre las dificultades de ponerse en la piel de Pablo, que "cuando empecé a ensayar, me di cuenta de que mi mas-

### La vida de dos docentes universitarios, y dos amoríos, son los disparadores del filme.

culinidad no servía para el personaje. Nunca me había cuestionado así mi masculinidad, esta cosa de ser un pibe de barrio, macho alfa, como te educan y esa voz de galán de telenovelas. La primera semana de ensayo fuimos a tomar un café y le dije 'ipara qué carajo me elegiste, no te gusta nada de lo que estoy haciendo!'. Además, no es menor que siempre me dirigieran hombres en cine salvo Laura Mañá en mi primera pelicula'.

Ya agrega: "En otras sociedades esto ya está más equilibrado, pero en nuestra sociedad patriarcal hay algo de lo que pasa en la película que me pasaba a mí personalmente y eso me sirvió para cuestionar ese tipo de masculinidad. La manera de hablar, por ejemplo, en los ensayos íbamos y veníamos porque ella me pedía que no pusiera la voz tangrave y hablara como hablo normalmente. Puteaba internamente, me enojaba...".

Murga recuerda, ahora ya entre risas, que "estábamos desorientados porque veníamos de esquinas diferentes. Yo buscaba una sensibilidad que sabía que él tiene, pero que quizás no la tenía tan puesta en la actuación o en el tipo de personaje que encara. Pero estaba ahí. Lo ves. A mí me gusta pensar la actuación como un encuentro. Hay gente que viene desde un lugar técnico, Joaco tiene una formación y herramientas espectaculares, ya lo sabemos, pero yo tengo una manera de relacionarme con la actuación que es más intuitiva. Si invito a alguien a actuar en la película es para pensar los personajes juntos, no soy una directora que te va a decir 'es así', si no más bien 'charlemos, veamos'".

"Fui al conservatorio, tuve una formación académica y tengo una disciplina metodológica que implica que necesito un territorio posible de interpretación. Si no. hay desconfianza y entrás en la supervivencia. Pero este no era el caso porque Celina trabaja el contexto. Es muy difícil armar una atmósfera, en este caso sobre lo que la sociedad nos va haciendo a los personajes. Cómo el personaje ha-bita la situación. Y llegué a una zona de muchísima inseguridad que, creativamente, fue lo más atractivo como experiencia personal. Soy otro actor a partir de eso porque seguí cuestionando mi masculinidad. Se va armando un muro tan rígido que, por ejemplo, hace relativamente poco que yo puedo decir 'estoy triste'. Antes no existía ese territorio", celebra Furriel.

### Encuentro en Tribeca

Joaquín tuvo su momento con Scorsese porque Marty apoyó la película también con su presencia en el Festival de Tribeca: "Confirmé

clarin#ramiro correla martins@g



Marina de Tavira. La coprotagonista mexicana del filme, en escena.



Sonrisa plena. Con Marty, en el consulado argentino en Nueva York.

que cuando te encontrás con gente que le dedicó toda la vida a lo que ama... Tuve una sensación parecida cuando conocia Alfredo Alcón... Rápidamente conectás con esa gente que ama lo que hace si vos estás en la misma con esa entrega. Yo creo que eso lo lee de inmediato, está acostumbrado. ¡Es Martin Scorsese, se le debe acercar gente todo el tiempo!".

"Fue muy buena la charla -prosigue- porque fue algo coloquial y conectamos enseguida. Yo queria saber si había venido a Latinoamérica, por ejemplo, pero casi no conoce más allá de muy poco de México. Enseguida senti el amor que le tiene a Celina, se percibe que es su mentor. Vi el abrazo que se dieron, la charla que tenían, lo que se veía y fisicamente eran dos cuerpos que se conocen, que tienen una amistad, las risas... Y por suerte Celina me incorporó enseguida a la charla".

"Hablaba del entrenamiento de los actores y le pregunté qué era importante para él de un actor frente a la cámara. Al rato nos empezó a contar la anécdota de un perro que era muy malo y justo Bob De Niro había ido a cenar. Scorsese dice que le avisó a De Niro, pero que si le decís que no haga algo, él va y lo hace. Y el perro le terminó sacando media falange, que la ambulancia no llegaba y terminaron yendo los dos solos a la clínica de noche para que lo curaran y que todavía estaba la sangre de Bob tirada en una de las alfombras del living de su casa. Dice que De Niro es muy

### "Tengo una especie de amistad colaborativa o creativa", cuenta Murga sobre Scorsese.

dificil porque no se le puede decir que no a nada", cuenta con una sonrisa el actor.

Murga ya conoce el anecdotario de Marty porque "tengo una relación larga. Tenemos un trato habitual. Es alguien que siempre está preguntando en qué anda uno. Tengo una especie de amistad colaborativa o creativa. Fue acompañando todo el camino, es alguien que siempre quiere saber qué está pasando. Tiene una cosa muy americana, que a mí me encanta pero al principio me descolocó, que es preguntarte '¿qué necesitas?'. No sé, soy argentina, no estoy muy segura de qué necesito... Y enseguida nos habilitó contactos de gente que pudiera estar interesada en ser parte de la película'.

"El gesto de ir al consulado argentino a estar con nuestra comitiva y con todo nuestro equipo es un gesto político, eso es lo importante, más allá de la anécdota que me puedo quedar porque de repente Martin Scorsese me habló de mi trabajo", destaca el actor.

Furriel reconoce que "me lo guardo para mi ego, se lo contaréa mis nietos, lo que sea, pero a mí lo que me resultó admirable de él es que entiende la problemática del cine nacional y además en su agenda sabía que era importante para nosotros que él esté ahí".

### El momento actual del cine

Joaquín lamenta que "hoy el cine nacional está pasando por el momento más difícil desde que tengo noción. Pero al mismo tiempo eso nos está uniendo y tengo mucha esperanza. Habrá que ver desde dónde tenemos que partir, que va a ser doloroso, pero lo veo más estimulante que como veníamos. Hubo diferentes gestiones con diferentes posibilidades, pero los últimos años fueron muy difíciles. también con la gestión anterior. Ahora tenemos que hablar los distintos sectores de la actividad por-que tenemos diferentes posturas en cuanto a la letra chica, pero en la letra grande estamos todos de

"Muchos de nosotros no veíamos venir esto, pero una de las cosas que más enojo provoca es que hubo muchas oportunidades que se perdieron", lamenta Celina. La cineasta cree que "está costando mucho la autorreflexión, volver a dialogar con la sociedad y ese porcentaje que votó este cambio. A mí me obsesiona desde dónde va a reconstruirse y no tengo la respuesta. Va a llevar tiempo".

"El problema del cine argentino lo separaría en dos períodos. Uno en todas las discusiones que no se dieron sobre cómo tenía que funcionar como el INCAA. Es como una pareja, si vos en su momento no hablás de lo que hay que hablar se va acumulando... Hoy toda la industria del cine, que es heterogénea y ecléctica, está de acuerdo en que el INCAA es muy importante. Es la única vía que tenemos de cuidar nuestro cine frente a industrias más poderosas, además de fomentar la actividad. Dentro de todo el cambio cultural que propone la actual gestión, el IN-CAA quedó entre todos esos embates, pero la gente votó esta propuesta cultural. Por eso estamos en la situación en la que estamos", cerró Furriel.

### De la infelicidad a la infidelidad

Y todas las preguntas que crecen.

"El aroma del pasto recién cortado"

...

Duana

Drama. Argentina / Uruguay / México, 2024.112', SAM 13. De: Celina Murga. Con: Joaquín Furriel, Marina de Tavira, Alfonso Tort, Romina Peluffo, Verónica Gerra.

### Pablo O. Scholz

pscholz@clarin.com

En momentos en los que la cancelación por temas sexuales está en boca de todos, el regreso de Celina Murga a la realización después de diez años (*La tercera ori-*Ila-2014-) aborda no una sino dos historias de amor, protagonizadas por Joaquín Furriel y la mexicana Marina de Tavira.

Y son eso, historias românticas, y no de abuso sexual, pero los adultos de esas relaciones clandestinas realizan adulterio y, siendo ambos profesores universitarios, lo hacen con alumnos

sitarios, lo hacen con alumnos.
Las dos historias son parecidas de manera deliberada. Si Pablo (Furriel) pone en peligro el futuro de su familia, Natalia (la mexicana Marina de Tavira, vista en Roma, de Alfonso Cuarón, por la que fue candidata al Oscar como mejor actriz de reparto) hace exactamente lo mismo con la suya.

Producida por Martin Scorse-

Producida por Martin Scorsese, igual que La tercera orilla, y a quien Murga conoció a la ganar una beca de Rolex para jóvenes artistas, y su padrino fue el director de Tazi Drivery Los asesinos de la luna, la película cuenta ambas historias como si estuvieran espeiadas.

Tanto Natalia como Pablo trabajan como profesores en la misma Facultad de Agronomía, La primera está casada con Hernán (el uruguayo Alfonso Tort, de La noche de 12 años, 25 Watts) y tienen dos hijas, una adolescente y una niña. Por el otro, Pablo está casado con Carla (Romina Peuffo), y también tienen dos hijos, pero en vez de mujeres, son varones. ¿Más coincidencias? Sus parejas están en problemas laborales.

Murga hace que en sus diálogos Pablo y Natalia digan, por momentos, exactamente lo mismo ante las mismas circunstancias. Y más aún, uno puede llegar a interpretar que la historia en si es la misma, y lo que cambian son las reacciones, de acuerdo a si el adulto en pareja es un a mujer o es un hombre.

Los conflictos aparecen cuando los affaires saltan a la vista de muchos. La directora pone el foco en las redes sociales, que juegan su papel, más allá de la diferencia marcada de edad entre todos los adultos -los alumnos, por más que sean universitarios y mayores de edad, son bastante más jóvenes que sus profesores, pero a quienes les cuesta más confrontar lo que aparece en las redes es a los cuarentones.

Pero la posición de la película no es nunca la de sermonear, ni recriminar nada. Murga creó a sus personajes y a todos, padres, hijos y amantes, los construye con sus contradicciones, sus inquietudes y deseos. Y sí plantea si lo que están haciendo es lo correcto o no.

Murga, que ya tiene en preproducción una nueva película, así que esperemos que no se tome otra década para dirigir, imaginó dos protagonistas que alguna vez fueron felices, pero que ya no lo son. Si hacen bien o no en buscar o encontrar otra salida es el centro del filme, para lo que cada espectador tendrá su veredicto.



Seducción. Joaquín Furriel y Verónica Gerez, profesor y estudiante

46 Spot CLARIN — JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

### Cine

# Demi Moore se luce en "La sustancia", horripilante sátira sobre la belleza

En la actuación más comprometida de toda su carrera, su personaje realiza un proceso de rejuvenecimiento. No se ahorran desnudos ni sangre.

### "La sustancia"

---

Buena

Drama / Horror / Comedia negra. Reino Unido, 2024. Titulo original: "The Substance". 140', SAM 16. De: Coralie Fargeat. Con: Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid, Hugo Diego Garcia.

### Pablo O. Scholz

pscholz@clarin.com

Bien dicen que hay que saber poner el cuerpo a las cosas, o a aquello que supone un riesgo. Si **Demi Moore** estaba acostumbrada a hacerlo, nunca antes lo había hecho de esta manera. Su personaje en **La** sustancia que es una combinación de sátira de horror con una crítica sin mordazas a la necesidad de sentirse bello y joven, es el mayor tour de force de su carrera. Según el Diccionario de la Real Academia espanola, tour de force es un esfuerzo grande, físico o anímico.

La sustancia este año en el Festival de Cannes ocupó el lugar de Titane, de Julia Ducournau, otra directora francesa, que ganó la Palma de Oro (una exageración, por



A brillar, mi amor. Elizabeth Sparkle es el nombre del personaje central, interpretado por Demi Moore.

cierto). The Substance obtuvo el premio al mejor guion, el más modesto de todos los que entrega el Jurado oficial. Y a lo que ibamos es a que La sustancia es el tipo de película realizada para dar que hablar, quitar la mirada por alguna truculencia y-esto no sabemos si a propósito o como simple consecuencia-generar algunas risitas sarcásticas o iránicas

Coralie Fargeat es la guionista y

realizadora francesa que no escatimó sangre ni cuerpos desnudos. Decíamos que es una sátira. Ambientada en el mundo de show business, más específicamente de la televisión y de Hollywood (aunque se haya rodado aparentemente toda en Paris), la protagonista, interpretada por Demi Moore, es una actriz llamada Elizabeth Sparkle-su apellido significa Brillar-.

Ya en la escena que abre la pelí-

cula vemos cómo la estrella del paseo de la Fama en Hollywood empieza a perder brillo, y se empieza a romper y ponerse sucia a medida que pasan los años. Cual Jane Fonda de este siglo XXI, Elizabeth pasó de ser una actriz supuestamente ganadora de un Oscar a conducir un programa de televisión, pero no uno de entrevistas o interés general. No. Elizabeth mantiene su cuerpo en forma, y se gana la vida siendo la presentadora de un programa de aerobic matutino.

Pero, los años no vienen solos, y su inescrupuloso productor (Dennis Quaid, poniendo todas las caras y muecas que le hemos conocido de Viaje insólito al presente) decide reemplazarla porque, dice el hombre, hace falta carne fresca. Perdida por perdida, Elizabeth decide someterse a un proceso de "rejuvenecimiento", en su departamento y por cuenta propia. Sólo se relaciona con quien le entrega "la sustancia" telefónicamente.

No sabe lo que le espera. De su columna vertebral saldrá una suerte de clon, Sue (Margaret Qualley, hija de Andie MacDowell). El asunto es que una no puede estar en estado consciente mientras lo otra lo esté. Cada siete dias Elizabeth debe realizar un procedimiento para que Sue cubra su lugar, y viceversa. Cualquier alteración o retardo, le recuerdan, puede ocasionar problemas. Por supuesto, los habrá.

Sue se gana el lugar que Elizabeth ha perdido en la televisión, y tiene tanto magnetismo que hasta mejora el rating y le ofrecen un programa especial. Todo por un sueño, mientras Elizabeth queda en estado de coma en una habitación encerrada, cerca del baño. Y convertida en una suerte de Dorian Gray, Sue siente que tiene que ir más allá, aunque su otro yo, Elizabeth, comience a, ¿cómo decirlo? Pudrirse, en sentido literal.

Cuando corre como sátira, es entretenida, pero cuando quiere ponerse seria o muestra las inyecciones y "el parto" en el que nace Sue es un tanto insoportable.

Así, *La sustancia* puede que tenga algo de estilo, pero nada de sustancia

# La China Suárez, seductora en una película más que erótica

"Linda"

...

Bue

Drama. Argentina, 2014. 100', SAM 13. **De:** Mariana Wainstein. **Con:** China Suárez, Julieta Cardinali, Rafael Spregelburd, Minerva Casero, Felipe González Otaño. **Salas:** Hoyts Abasto v Unicenter. Cinemark Palermo.

### P.O.S.

pscholz@clarin.com

Si bien es la **China Suárez** la protagonista casi absoluta de la película que estrena hoy, tras su paso por el Festival de Toronto -y probablemente la actriz de *Abzurdah* sea la que atraiga más público a las salas-, podríamos comenzar con la labor de su directora, Mariana Wainstein. Tras escribir guiones para series

de streaming tan disimiles como División Palermo, Barrabravay Planners, ésta es su primera película como directora. Y no solo lo hace bien, sino que se ha preocupado por crear más tensiones y atmósferas en esa casa de clase alta donde transcurre casi la totalidad de la película, y optó sabiamente por mostrar menos -aquello de que a veces menos es más aquí cumple la regla- que transformar a Linda en una película solamente erótica.

Suárez, decíamos, es la protagonista. Llega desde San Juan para reemplazar a una prima como mucama en la casa de Camilo (**Rafael**  Spregelburd) y Luisa (Julieta Cardinali). Linda, que así se llama, no solo hace honor al acortamiento de su nombre (que es Deolinda) sino que su belleza hace que por la casa no solo presumiblemente Camilo se sienta atraído por ella.

El matrimonio tiene dos hijos adolescentes, Matilda (Minerva Casero) y Ceferino (Felipe González Otaño, de La sociedad de la nieve, nieto del Otaño que fue capitán de los Pumas). Y poco a poco la presencia de Linda va a transformar la ya de por sí caótica relación entre esas cuatro paredes en otra cosa.

La relación entre las clases sociales impregna a la película, y así como unos se sienten "superiores", la mirada de Linda va más allá de la subordinación. De hecho, no quie-



Mujer contra mujer. Linda (Suárez) y Luisa (Julieta Cardinali).

re ponerse ni si quiera probarse el uniforme que usaba su prima, y que Luisa le pide que use.

Si la atracción y la tensión sexual va in crescendo - porque todos, papá, mamá, el hijo y la hija se sienten encantados, fascinados, hipnotizados por la recién llegada- mucho tiene que ver el poder de seducción de Linda.

Linda es, también, una película

Linda es, también, una película que depende mucho de las actuaciones. La elección de Suárez es más que acertada, ya que sabe jugar con la manipulación y, cuando hace falta, se manda al frente y hace lo que quiere.

Dentro de esta historia de deseos, Julieta Cardinali se juega con un papel tal vez más complejo que el que le tocó en suerte a Spregelburd. Como en otra novedad de este jueves, La sustancia, los personajes femeninos (sumar a Renata) tienen más hondura y protagonismo, y nada tiene que ver con que detrás de la cámara haya una cineasta dando sus primeros pasos.

clarin#ramiro.correla martins@or

# De la mano de Spielberg, una alegría para los fans

La animación sirve de puente entre la serie de dibujos y la saga de acción real. Dirige Josh Cooley ("Toy Story 4").

### "Transformers Uno"



Animación / Acción Estados Unidos, 2024. **Título original:** "Transfor-mers One". 104', ATP con reservas. De: Josh Cooley. Con las voces originales de: Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson.

### P.O.S. pscholz@clarin.com

el correr mismo de ellos, los perso najes de una saga van teniendo dis tintas significancias, tanto como sus espectadores. Dicho de otra manera: hav sagas que están hechas para un público adulto, apelando a su nostalgia. El ejemplo más acabado es el de Transformers, que con Transformers Uno tiene su precuela animada.

Fue allá por los comienzos de los

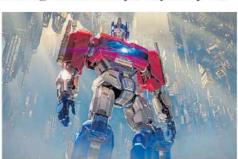

uela animada. Aventuras en el mundo alienigena de Cybertror

de ciencia ficción escribir una miología alrededor de los juguetes de la japonesa Hasbro, Todo arrancó con una serie de TV de dibujos animados, continuó con la película, también de animación, de 1986, y se constituvó en un éxito mundial más que nada con la saga de acción real (todo lo real que puedan ser estos robots y algunos personajes hu-

manos), que arrancó en 2007, con una película dirigida por Michael Bay v producida por Steven Spiel-

Y ahora Hasbro y Paramount miraron hacia atrás y junto a Spielberg encargaron a otros escritores (y a Josh Cooley, director de *Toy* Story 4 guionista de Intensa mente) reiniciar a los Transformers una

vez más, para conocer sus origenes

Transformers Uno no sorprenderá a aquellos que hayan visto al-guna de las películas o los dibujos animados, porque reconocerán personajes y universos. Está am bientada en el mundo alienígena de Cybertron, y tiene a Orion Pax (voz original de Chris Hemsworth: busquen las salas que la exhiben con subtítulos, que las hay) y D-16 (Brian Tyree Henry), robots mine ros y amigos cuyo sueño es dejar las minas subterráneas y encontrar la mítica Matriz del Liderazgo en nombre de su líder Sentinel Prime (Jon Hamm) v obteniendo engranajes de los que carecen para entonces, sí, transformarse en, valga la redundancia, Transformers.

Y no es spoilear nada que amigos son los amigos, pero el cine ha de mostrado que amigos pueden convertirse en enemigos cuando uno traiciona a otro u oculta su verdadera personalidad o meta, sea lo que sea primero.

Hay pistas suficientes para pen sar que Pax y D-16 serán en un futuro no muy lejano Optimus Prime y Megatron, y que Sentinel Prime tal vez no sea tan benévolo como aparenta ser.

No hace falta ser un conocedor de los Transformers para tomarles simpatía a unos y a otros en esta película que, a diferencia de las que tienen a actores como coprotago nistas, está pensada más para atraer a una nueva generación y más en común con aquella serie animada original.

### Horóscopo

Spot

Concentre sus intereses y destine un tiempo al trabajo crea-tivo. Se apoya en la experiencia para lograr un rendimiento

Evite conflictos y deje que su intuición lo guíe en las decisiones. Toma la conducción de sus proyectos y busca alternativas

La comunicación renueva el entusiasmo y la creatividad. Trate de resolver situaciones que no puede manejar con tranquilidad.

Se asegura la estabilidad en los afectos y logra reconocimiento en su trabajo cotidiano. La creatividad invita a los desafios

Intente un cambio que mejore las relaciones laborales y sociales. Trata de ser neutral para debatir temas de actualidad la-

Necesita cumplir con los límites pautados y buscar recursos. El esfuerzo merece resultados óptimos, cuide sus con-

Quienes les transmiten confianza sostienen ideales compartidos. Toma un camino alternativo para elegir con ideas

### ESCORPIO

La economía cambia de sentido. Respetan sus ideas e impulsa nuevos contactos, buen momento para proyectarse hacia el futuro.

### SAGITARIO

Trata de incentivar el trabajo diario y lograr gratificación con nuevas propuestas. Articula necesidades con la realidad.

Se pone a prueba con la actividad diaria y marca un nuevo estilo. Otras ideas, asegúrese de cumplir sus planes en tiempo y forma.

### ACUARIO

Se ubica en un lugar central para renovar el interés y organizarse. Infiere en los datos económicos, evalúa y logra sus ob-

Maneie con libertad la capacidad de innovar. Sincronice los tiempos para concretar el tra-bajo y establezca nuevos con-

## El abuso sexual. el tema central en "Un silencio"

### "Un silencio"



Drama, Francia, 2023, Titulo original: "Un silence", 101', SAM 16. De: Joachim Lafosse. Con: Daniel Auteuil, Emmanuelle Devos, Matthieu Galoux, Salas: Cinemark Palermo Lorca, Patio Bullrich, Cinépolis Pilar.

pscholz@clarin.com

El abuso sexual tiene consecuencias devastadoras para quienes lo padecen, más aún si han sido niños o jóvenes cuando lo sufren. Bien lo sabe François, el abogado protagonista de Un silencio, que se dedica a avudar desde la defensa a quienes son víctimas de ese crimen, pero que también guarda un secreto. Un secreto que es conocido por parte de su familia, pero no

Astrid (Emmanuelle Devos) ha mantenido guardado ese secreto de su marido Francois (un Daniel Auteuil, como siempre estupendo) durante 25 años. Pero las cosas de las que no se habla suelen salir, tarde o temprano, a la realidad y gol-pear en el momento menos imaginado. Aquí, ese momento se pro-duce cuando los hijos del matrimonio comienzan a buscar verdades.

Astrid se bate entre un balanceo que le ha servido hasta ahora, pero que advierte que no puede sostener más. Está entre la justicia y el deseo de mantener a su familia unida. El realizador belga Joachim Lafosse (el de *Perder la razón* y *Un* amor intranguilo) aborda un tema siniestro, pero con sumo cuidado de no recargar las tintas. Astrid se



Sin palabras. Astrid (Emmanuelle Devos) y Francois (un gran Auteuil).

da cuenta de que las decisiones que tomó en el pasado no han sido las correctas, pero ¿quién podría ima-ginar que la verdad iba a destaparse de esta manera.

Inclusive su hijo Raphaël (el de butante Matthieu Galoux) bien po-dría salir en defensa de su padre, un abogado influyente, cuando descubren imágenes de índole sexual en su computadora.

Muchas veces pasa en el cine que, conociendo y/o habiendo dis-frutado las actuaciones de algún intérprete, se nos hace más difícil. imaginarlo haciendo alguna atro cidad. La empatía con algunos intérpretes podría jugar en contra de la apreciación de ese nuevo personaje, pero es precisamente por ello que la interpretación de Auteuil es encillamente magnífica.

Igualmente de complejo es el pa pel que asume Devos. La actriz de Lee mis labios y El tiempo de los amantes está entre la ambivalen-cia, sopesando decisiones y afrontando un dolor dificil de superar.

Películas como Un silencio ayudan a reflexionar sobre hechos espantosos, repugnantes, sobre los que la culpa y el pedido de perdón no siempre alcanzan para cicatrizar las heridas más profundas.

48 Spot CLARIN—JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

### Cultura

# Cómo será Semana Negra BA, festival de literatura policial y de misterio

Del 1 al 5 de octubre, se desarrollará en la Biblioteca Güiraldes, el Malba y el CCEBA. Vendrán escritores extranjeros y no faltarán los referentes locales.

### Débora Campos

decampos@clarin.com

Las hay en Gijón, pero además en Alicante, Barcelona, Salamanca, Granada, Pamplona y Valencia entre otros destinos. Y ahora, Buenos Aires se sumará a la lista porque los amantes de la novela negra y el thriller tendrán la primera edición de Semana Negra BA, el festival internacional literario centrado en esos géneros entre el 1al 5 de octubre con visitas internacionales y los mejores autores locales.

Las actividades, charlas, presentaciones y debates, tendrán sede en la **Biblioteca Pública Ricar-do Güiraldes (**Talcahuano 1261), el Malba (avenida Figueroa Alcorta 3415) y el Centro Cultural de España en Buenos Aires (Paraná 1159). Pero además habrá otras propuestas que salen de lo tradicional: una clínica de obra para proyectos literarios en desarrollo -presentados previamente por convocatoria abierta- pertenecientes a escritores noveles, que serán acompañados por los escritores Guillermo Martínez, Horacio Convertini v María Inés Krimer; y los editores Marcelo Panozzo y Paola Lucantis.

Además, la programación incluye un laboratorio forense y visitas guiadas al Museo Forense de la Ciudad.

Semana Negra BA reunirá a invitados de América Latina y Europa: Helene Flood (Noruega), Stina Jackson (Suecia), Santiago Roncagliolo (Perú), Susana Martín Gijón (España), Miguel Barrero (España), Paula Ilabaca Núñez (Chile), Rafael Massa (Uruguay), Luis Valenzuela Prado (Chile), Miguel Vargas (Chile), Charlie Becerra (Perú) y Gian Luca Campaena (Italia).

Por su parte, los y las locales serán referentes del género: Claudia Piñeiro, Selva Almada, Martín Kohan, Guillermo Martínez, María Inés Krimer, Florencia Canale, Juan Saturain, Jorge Fernández Díaz y Florencia Etcheves, entre otros.

### Cómo asistir a las actividades Todas las actividades de Semana Negra BA son gratuitas pero hay

Negra BA son gratuitas pero hay que registrarse o llegar temprano. La agenda detallada, el listado completo de autores y editores invitados, y cómo participar en cada caso se encontrarán disponibles a partir del viernes 20 en la web.



Presentación. Guillermo Martínez y Claudia Piñeiro con la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes







Entre los autores que participarán. El narrador Santiago Roncagliolo, Juan Sasturain y Selva Almada.

Pero mientras tanto, Javier Martínez, a cargo de la Dirección de Promoción de Libro, Bibliotecas y la cultura del Gobierno porteño que coorganiza el festival anticipó a Clarín Cultura algunas claves de este encuentro que debuta pero recoge una tradición y planea quedarse. -Si bien hay semanas negras en muchas ciudades de España, esto de cruzar el Atlántico tiene otra dimensión. ¿Por qué eligieron a Buenos Aires para lanzar Semana Negra BA?

-Porque Buenos Aires merece, sin lugar a dudas, volver a situarse en el mapa de festivales de género negro. Por diversos motivos, pero principalmente por la calidad de sus exponentes: no olvidemos que la Argentina cuenta con 11 ganadores del Hammett, el premio de novela negra más importante de la es-

critura en español (y solo por detrás de España). También por la cantidad de lectores existentes, que son crecientes cada día, y por la gran convocatoria que puede llegar a despertar entre el público amante del género. -Hubo en Buenos Aires otras expe-

-Hubo en Buenos Aires otras experiencias centradas en el género, por ejemplo, BAN hasta que la pandemia lo interrumpió y este año el festival Oscuro Total, en la Librería del Fondo de Cultura Económica de Palermo. ¿De qué manera la Semana Negra BA capitalizará ese ejercicio e interés del público?

-Buenos Aires, Ciudad de Libros, merece un evento fijo del género policial que se incorpore al calendario de Festivales, con una dirección artística y un compromiso administrativo para darle continuidad y acompañamiento a largo plazo. Oscuro Total es un aporte valioso al género negro y es por eso que lo hemos sumado en algunas actividades de Semana Negra BA. Y el BAN! es un antecedente interesante de lo que venimos haciendo desde Cultura BA hace muchos años, si bien este nuevo festival será más abarcativo, abierto e interdisciplinario. Además Semana Negra BA es un evento exclusivo de la ciudad y nace nada menos que en alianza con la Semana Negra de Gijón, el festival del género más importante del mundo en español.

-¿Cuál es el objetivo de máxima de la Semana Negra BA a largo plazo y cuáles son las posibilidades de cumplirlo?

-Que perdure en el tiempo y se convierta en un patrimonio importante de nuestra ciudad, como otros festivales ya instalados que indican que Buenos Aires es una plaza atractiva v que la gente responde con mucho entusiasmo cuando es convocada por la cultura. Por supuesto que también servirá para promover la lectura en el corto y largo plazo, para sumar nuevos usuarios a nuestra red de Bibliotecas Públicas, para incorporar nuevos formatos para el público lector y renovar contenidos que dialoguen con la recientemente inaugurada Biblioteca Pública Digital Jorge Luis Borges, que tendrá su selección de títulos policiales durante el festival. También sumaremos librerías y editoriales especializadas vendiendo libros del género, hemos convocado a participar a pro-ductoras y plataformas audiovisuales en jornadas de compra de derechos, habrá clínicas literarias, instalaciones, fiestas y lectura en comunidad. El objetivo de máxima es que el festival crezca, se renueve y mejore año tras año, volviéndose más y más atractivo para el público

### La programación incluye visitas guiadas al Museo Forense de la Ciudad.

-Aunque la programación estará disponible el día 20 de septiembre, ¿podrían anticiparnos las dos o tres actividades que supo nen que serán más convocantes? -Para empezar, en esta primera edición vamos a contar con nada menos que 12 invitados internacionales, de Suecia, España, Noruega, Italia, Perú, Chile y Uruguay. Un luio. Y de acá van a estar todos los mayores exponentes del género, menos dos o tres que justo no están en el país y que ya se comprometieron a estar el año que viene en la segunda edición. Tendremos a Claudia Piñeiro en la apertura, a Martín Kohan, Guillermo Martínez, Selva Almada, Dolores Reves, Sergio Olguín, Juan Sasturain, Florencia Etcheves, Jorge Fernández Díaz, Florencia Canale, Facundo Pastor v Hugo Alconada Mon, entre muchos otros. Las actividades que más expectativas nos generan son una mesa de noir nórdica en Buenos Aires, con las escritoras Helene Flood de Noruega y Stina Jackson de Suecia, una charla de Jorge Fernández Díaz con el escri-tor peruano Santiago Roncagliolo y una mesa de true crime y crimenes de género, con Selva Almada, Dolores Reyes y la escritora chile-

### -¿Cómo será la mecánica para que la gente pueda asistir?

-Las actividades serán completamente abiertas al público, por orden de llegada hasta agotar la capacidad del aforo. Así que invitamos a todo el mundo a acercarse con tiempo, así no se quedan afuera. Valdrá la pena. ■

clarin#ramino.comeia.martins@gr

na Paula Ilabaca.

### Telones y pantallas

# Quién es quién en "Envidiosa", la nueva tira de Adrián Suar

Ya se pueden ver los 12 episodios de esta comedia.

Tiene algo de tira de Polka de principios de los 2000-no es casualidad el punto, ya que la producción está a cargo de Adrián Suar-, algo de narrativa moderna y un planteo algo clásico en eso de tener una protagonista que ronda los 40 y que, recién plantada mucho antes de llegar al altar, decide repensarse.

Estrenada ayer por Netflix, la serie de 12 episodios protagonizada por Griselda Siciliani tiene en sus personajes lo más rico del relato. Dirigida por Gabriel Medina y escrita por Carolina Aguirre, cuenta el devenir de Vicky, recién separada de su novio (que pronto estará con otra) y empieza la búsqueda del nuevo hombre de su vida.

Victoria Mori (Griselda Siciliani) Intensa y empujada por el instinto de cumplir con el mandato (de vaya a saber de quién) de estar casada y armar la familia ideal, Vicky está por cumplir los 40 y le hace un



Victoria y Matias. Personajes de Griselda Siciliani y Esteban Lamothe.

planteo a su novio (Daniel), quien siente alergia por el compromiso. Y se va. Y se va con otra. Y, encima, la otra es más joven. Carolina (Pilar Gamboa) Ella integra su selecto y activo grupo de amigas, a las que Vicky ya empieza a mirar con un mix deadmiración y envidía, porque sienten que lograron cosas a las que a ella le cuesta llegar. Y más desde que está "sola". Carolina es uno de sus pilares, tal vez la que más la aguanta, aunque Vicky se vuelve insoportable cada vez más seguido. Matías (Esteban Lamothe)

Matías (Esteban Lamothe)
El bueno de Matías es su amigo, su
vecino, su mejor oreja, el que está
siempre ahi, a pesar de la propia

siempre ahi, a pesar de la propia Vicky. No parecia ser un personaje central para ella, pero cuando Victoria entra en una suerte de crisis existencial, el vecino le abre la puerta del alma. Todo indica que a pesar de que sean amigos, sienten distintas cosas uno por el otro. ¿O no tanto?

Daniel (Martín Garabal)

El actor y standapero-que brilla en la serie División Palermo con un personaje desopilante-Martin Garabal compone a Dany Oribe, el fiamante ex novio de Vicky, que le escapa a las relaciones formales. Y ante la insistencia de su novia, toma otro camino, pero cada tanto lo desanda, para aportar más confusión al relato (y, especialmente, a la cabeza de Victoria).

Nicolás (Benjamín Vicuña) El actor chileno, que ya trabajó en televisión con Siciliani (en Farsantes) y ahora lo hace en teatro, con Felicidades, compone a Nicolás, su jefe altanero del que ella cree estar enamorada

### Lanata volvió a ser trasladado al Italiano

Según se supo poco después del mediodía deayer, el periodista Jorge Lanata fue trasladado nuevamente al Hospital Italiano, tras haber pasado una semana en la clínica de rehabilitación Santa Catalina. El conductor padece una infección y tiene un cuadro de neumonía y fiebre, razón por la cual los médicos que lo atienden decidieron trasladarlo al Italiano, donde estuvo internado durante casi tres meses, desde el 14 de junio.

El traslado se produjo apenas un día después del primer parte médico en la clínica Santa Catalina, donde ingresó hace una semana: "Se informa al familiar responsable que el paciente cumple los primeros días de internación en la Clínica de Neurorehabilitación. Actualmente se encuentra conectado a ventilación mecánica durante la noche, mostrando buena tolerancia a la desconexión y a la válvula fonatoria durante la jornada diurna".



OFERTA VÁLIDA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DEL 18/09 AL 09/10 O HASTA AGOTAR STOCK DE 6.300 UNIDADES, LO QUE OCURRA PRIMERO. REVISTA + 6 MARCADORES \$3.500. RECARGO POR ENVÍO AL INTERIOR \$300. (\*) MARCADORES ORIGEN ARGENTINA. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT. 30-50012415-2, PIEDRAS 1743. CABA.

clarin#ramiro.comeia.mamins@gr

# LLENÁ EL CHANGUITO CON 365







# ¡TODOS LOS LUNES Y JUEVES!

# **EN TIENDAS FÍSICAS** Y COMPRAS ONLINE

CON AMBAS CREDENCIALES







¿TODAVÍA NO LA TENÉS? PEDILA AHORA ESCANEANDO EL CÓDIGO OR

\*Excluye: Electro, Carnes, Precios Cuidados, Bodegas exceptuadas. No acumulable con otras promociones ni descuentos.

### AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 | 🚳







PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE EN WWW.365 CLARIN.COM DESCUENTO VÁLIDO LOS LUNES Y JUEVES DESDE EL 01/01/2023 HASTA EL 31/12/24 INCLUSIVE PARA COMPRAS EN LOCALES JUMBO, DISCO Y VEA DE ARGENTINA Y EN EL SITIO PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE EN WIWW.365 CLARIN.COM DESCUENTO VÁLIDO LOS LUNES Y JUEVES DESDE EL DUTU.7023 HASTA EL 31/12/24 INCLUSIVE PARA COMPARS EN LOCALES JUMBO, DISCO Y VEA DE ARGENTIAN Y EN EL STID WAS EN EL CASO QUE SU COMPAR DI SCOLOCIA, RY VEA. COMPAR PARA AMONGES DE 18 AÑOS QUE AL MONIENTO DEL PROGRAMA LINEDO MAS EN EL CASO QUE SU COMPAR LA REALICEN EN UNIDA VOY DISCO, Y SER SOCIO DEL PROGRAMA UNBO MAS EN EL CASO QUE SU COMPARA LA REALICEN EN VEA. SE APLICARA UN DESCUENTO DEL 15% PARA COMPARA S RESENCIALES Y EL 2056 PARA COMPARA S TRAVES DEL STITO WEB. NO APLICABLE EN CAIAS DE ALTOSEPHYCIOS. SOLO CONSUMO FAMILIAR, NO INCLUYE ELECTRODOMESTICOS, RODADOS, LIBRERÍA, CARNES, LECHES, MAYORISTAS DE HAMBRERÍA BODEGAS (CHARDON, TERRAZAS) DE LOS ANDES, LA RURAL, RUTINIA, CATERA ZAPATA, LECNICIO ARIZU JALMONIA, LATIDIO 33, TERRAZAS, DEL OSS. SOCIOS HERCIRE, CARNES, LECHES, MAYORISTAS DE FIAMBRERÍA BODEGAS (CHARDON, TERRAZAS) DE LOS ANDES, LA RURAL, RUTINIA, CATERA ZAPATA, LECNICIO ARIZU JALMONIA, LATIDIO 33, TERRAZAS, DEL OSS. SOCIOS HERCIRE, MONENCIAL, DA POSTA, TRUINIPETER, LUCA, LUIGI BOSCA, 33 SUR, EL ENRINICO, A AMOSSIAN BRIK'Y LOS GENEROSOSIS, NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES, DESCUENTOS Y OFERTAS. NO INCLUYE PRODUCTOS ACORDADOS POR EL GOBIERNO COMO EL PROGRAMA DE PRECIO JUSTOS Y ACEITES DE FIDEICONISONO. ABONANDO CON TAPIETA CENCOSUD TENDRÁN UN 5%. DE DESCUENTO ADICIONAL, NO SE SUPERPONE CON OTROS BENEFICIOS O PROMOCIONOS DEN LOS QUE INTERVENDA OTRA AMORSIA DE LA SUBSTINICIO CON TARA PUDENCIO CON STANDA DE LOS TRUIDAS PROGRAMA PUDENCIO CON SUBSTINICIONA DE DIFERO A FUTURAS MODIOFICACIONES, CLARIN NO TIENE NINGAMA LA SUSTINICIA DE PROGRAMA PUDENCIO CON SUBSTINICIONA DE DIFERO A FUTURAS MODIOFICACIONES, CLARIN NO TIENE NINGAMA LA SUSTINICIA DE PROGRAMA PUDENCIO CON SUBSTINICIA DE L'ANCENTRA DE PROGRAMA DE PROGRAMA PUDENCIO CON SUBSTINICIA DE L'ANCENTRA DE PROGRAMA PUDENCIO CON SUBSTINICIA DE L'ANCENTRA DE L

### HONDA TORNADO

Honda Motor de Argentina comenzó a producir en su planta de Campana la nueva generación de la mo-tocicleta Tornado. La Tornado XR300L tendrá una completa evolución en cuanto a tecnología, seguridad y prestaciones, sin dejar de lado su concepción on/off. Es la sucesora de la XR250, cuya producción nacional comenzó en 2012.

### **BODEGA TRAPICHE**

Bodega Trapiche fue reconocida con el premio Oro en los premios Best of Mendoza's Wine Tourism. Trapiche recibió el premio mayor por su innovadora experiencia de en Estación 83, inspirada en su alianza con Inter Miami CF. De esta manera aseguró su lugar en Verona, donde competirá por el premio de oro mundial en octubre.

### PEPSICO ARGENTINA

PepsiCo abrió la convocatoria para la séptima edición de Next Gen, su programa de formación y desarro-llo para recién graduados, por el cual ya han pasado más de 40 profesionales. Está orientado a talentos con no más de tres años de expe riencia laboral, que residan en Argentina y que deseen elevar al máximo sus competencias de ventas e innovación y desarrollo.

### GRUPO ANDREANI

Nueva plataforma virtual Andrea ni Logística Social, una solución diseñada para abordar las necesida des de organizaciones de la sociedad civil. Ofrece a las ONG la posibilidad de trasladar de manera eratuita sus recursos destinados a provectos sociales y ambientales en distintos puntos del país, y re fuerza el compromiso de Andreani por el desarrollo sostenible

Bodega Valle de La Puerta, una de las grandes representantes de la re-gión del Valle de Famatina (La Rioja), presenta su nuevo Petit Verdot 2022 para sumarlo a la familia Reserva. Posee un intenso color púrpura que anticipa aromas intensos a frutas rojas maduras y notas sutiles a especias exóticas que despier tan los sentidos al primer sorbo.

### MERCADO LIBRE

Nuevo programa de asesoría gratuito para vendedores de Mercado Shops que proyecta crecimientos de hasta el 70% en las ventas. Mercado Shops Pro ofrece asesoría profesional gratuita, bonificaciones de servicios con agencias certificadas programas de aceleración de negocio y capacitaciones para impulsar a las tiendas online

### INNOVACIÓN DE NIVEA

Nivea presenta su más reciente innovación en el cuidado facial: el Sérum Q10 Doble Acción Anti-Glicación. Contiene el nuevo ingrediente Glycostop, como parte de la fórmula anti-glicación avanzada y, también, la concentración más al-ta de la coenzima Q10 que previene activamente la formación de nuevas arrugas.

### PAMPA ENERGÍA

Pampa Energía SA emite nueva deuda internacional logrando la mejor colocación para un corpora-tivo argentino en 7 años, junto a Citi. La emisión le permitirá a la compañía refinanciar su deuda existente, principalmente los vencimientos de 2027, mejorando así su perfil de deuda. El bono es de US\$ 410MM con un cupón de 8,25%.

### HORNO EL ÉCTRICO BGH

BGH lanzó su nuevo horno eléctri-co con función Airfryer que permite freir alimentos sin aceite, ofreciendo comidas más ricas y saludables en poco tiempo. Con una ca-pacidad de 30 litros, combina seis funciones: freidora de aire, horneado con función de convección, rotisserie función spiedo, calenta miento y descongelamiento.

### MCDONALD'S / FÓRMULA 1

McDonald's te lleva a la Fórmula 1. La marca-patrocinador de la F1 en Latinoamérica-lanzó una promoción y el ganador podrá vivir una experiencia única en el Gran Premio de Brasil. La promo es válida hasta el 30 de septiembre en compras superiores a los \$ 11.000. Bases y condiciones en www. mcdonalds.com.ar/flpaddock.

### LIDHERMA

La marca de dermocosmética argentina Lidherma se unió al Beauty Week con un 30% de descuento en sus productos más destacados, entre los que se incluye ron líneas completas como Hydrapore, Retinol A+, Silver Age y Vita Shield. Para conocer los productos de la marca y nuevas promociones ingresar a www.lidherma.com.

### DERMAGLÓS SOLAR

La marca de Laboratorios Andrómaco lanzó Dermaglós Solar FPS 50 Niños con un nuevo formato de 250 ml con gatillo. Esta presentación facilita la colocación y asegu-ra una mayor eficacia en el uso del producto. Dermagiós sabe de la importancia del uso de protector todo el año y es por eso que continúa trabajando para cuidar la piel.

DE LA PALABRA.

**EL VALOR** 

### LG: CASAS DEL FUTURO

Durante la feria IFA 2024 se dan a conocer los últimos avances y tendencias en electrodomésticos y tecnología para el hogar. LG Electronics aprovechó esta oportunidad para introducir su nuevo concepto para los hogares con Inteli-gencia Artificial (IA): Affectionate Intelligence Home, que va más allá del simple hogar inteligente.

### CONCURSOS DE SONY

Sony premiará con hasta US\$ 25.000 a talentos de la fotografía y el cine en los concursos globales Sony World Photography Awards y Sony Future Filmmaker Awards. La inscripción libre y gratuita contempla categorías para profesionales y amateurs, incluyendo jóvenes y estudiantes: worldphoto.org / sonyfuturefilmmakerawards.com

### **BODEGA SOTTANO**

Bodega Sottano lanza su nueva imagen, un rediseño de etiquetas que celebra el legado familiar y honra la visión pionera de su fundador, Don Fioravante Sottano, Este cambio visual busca capturar la elegancia clásica de la bodega, fusionándola con un toque de modernidad, todo ello mientras pre serva la esencia que la ha definido desde su fundación en 1890.

### QUESERÍA SANTA ROSA

En su 105° aniversario, Santa Rosa, la primera quesería de la Argentina, lanzó su nueva provoleta ahumada. Está elaborada con leche de vaca pasteurizada y se madura por un mínimo de 90 días. Con aroma intenso a ahumado y leve picor, es de textura cremosa por dentro y crocante por fuera. Disponible en horma de venta al peso de 4 kg y fraccionada en dos fetas de 290 g.

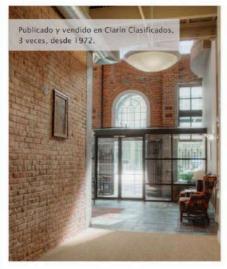



### VALLE DE LA PUERTA PERFUMES VERSACE

"Ouería crear una fragancia que fuera atractiva. Fresco y floral como todos los perfumes que amo, Bright Crystal Parfum es un perfume que viene en un frasco de elegancia atemporal y que luego revela su frescura y notas florales", cuenta Donatella Versace sobre el nuevo producto de la marca. Una fragancia encantadora y voluptuosa.

### BODEGA SUSANA BALBO

En el marco del Día Mundial del Consumo Responsable de Bebidas Alcohólicas que se celebra el 16 de septiembre, Susana Balbo, la bodega de la primera mujer enóloga de la Argentina, presenta su Crios Sus-tentia Chardonnay 2023. Un nuevo vino bajo en alcohol que, junto a Crios Sustentia Pinot Gris, está orientado al consumo responsable.

### WORK CAFÉ DE SANTANDER

Santander Argentina inauguró en las ciudades de San Juan y La Plata dos nuevos Work Cafés. Son espacios que revolucionan el tradicional concepto de sucursal y que ofrecen a las personas servicios fi nancieros, un entorno confortable para trabajar, tener reuniones, participar de eventos o, simplemente disfrutar de un buen café.

### **OPIYOUR WAY**

Con una paleta personalizable a puro color, la nueva colección OPI Your Way para esta primavera presenta tonos transparentes (brillan-tes, perlados o glitters) diseñados para aplicar en capas sobre tonos cremosos altamente pigmentados Permite esmaltar y glasear las uñas, creando infinitas opciones de color personalizadas

### **CACHAMAI FRUTTY**

Cachamai, empresa argentina con más de 70 años de trayectoria en el mercado saludable con sus productos de yerbas y tés, sigue impulsando la innovación con el lanzamiento de su nuevo snack 100% a base de fruta natural: Frutty Durazno. Está elaborado a base de manzanas deshidratadas y saborizado con jugo natural de durazno.

### DÍA DEL APERITIVO

Cada 19 de septiembre se celebra el Dia Mundial del Aperitivo, una fecha especial en el mundo de la cocteleria. Para festejar, Gancia, la marca líder en aperitivos, junto a los íconos nacionales Amargo Obrero v Hesperidina, proponen una selección de recetas únicas y fáciles de preparar en casa. Desde clásicos hasta nuevos sabores.

### PUMA SPEEDCAT

Luego de un exitoso relanzamiento global, Puma presenta en Argentina las Speedcat, una reinvención del icónico diseño que marcó tendencia en el mundo del automovilismo y la moda urbana. Nació como un calzado de Fórmula 1, pero luego trascendió las pistas de Mónaco para llegar a las calles de las capitales mundiales de la moda.

### DOMAINE BOUSQUET

La bodega Domaine Bousquet invita a festejar Rosh Hashaná 5785, la festividad en que la comunidad judía celebra el Áño Nuevo según el calendario hebreo, en un brindis multicultural con el nuevo Alavida Cabernet Sauvignon Orgánico Kosher Mevushal 2022. Porque en la tradición judía, el vino es celebración. ¡Salud, a la vida!

# Clasificados



1 ALQ.OF ZONA CABALLITO FLORES P. CENTENA

DEPARTAMENTOS

ALQUILER

CENTRO CENTROSU CONGRESO



DEPARTAMENTOS

CONGRESO 2amb fte Bon corr 52m impec 82000 doi 1167986365

AVISO LUPA
La tipografia tiene un
cuerpo 50% más grande.
Clasificados renueva sus
diseños para que tus
avisos se vean tan bien
como este

OFRECIDO ALQUILER

DEPARTAMENTO

ONGRESO 2amb m/lumin rec/pint /exp c/bcón - Moreno 2000 7°P 80mil 4788-8036 11-3369-3939

R14 PRESTAMOS, HIPOTECAS YOTROS GARANTIAS propietarias Cap y Prov Marta 1138884411/1133172206 Clarin Clasificados **EL VALOR** DE LA PALABRA.

Autos clasificados.clarin.com

RO3 HABITACIONES EN CASAS DEFAMILIA Y OTROS

) R15

R15 AUTOMOVILES NACIONALES E IMPORTADO: HONDA

TODAS Compre Auto Abono Contado A Titular y/o Consigno Sr Sala 15.4915-1873 Gornti 4522 CABA HONDA City 12 EXL aut . cuero . original gris 11-3520-8507

Servicio Técnico con turnos

11 26532903 (0230) 4668866 ww.hondapilar.o

Empleos

clasificados.clarin.com

R24 EMPLEADOS

CAJERA p/Super 11-4477-2636 CAJERA y repositor 112693-7400

EMPLEADA administrativa z/ More no /Gral Rodriguez 1162180457

R25 SECRETARIAS, RECEPCIONISTAS YOTROS

SECRETARIA administrativa manejo de Excel, Word, Paq.Office 1161620695

w.empleos.clarin.co

PARRILLERO exp. 16a24 Caballito Buen sueldo. Env CV 114423-7439

PERSONAL p/trabajar en lavaden de autos en CABA 11-5014-8921 PIZZERO a la Piedra y Molde p/Im-portante restaurante en Flores c/exp y ref en el puesto. Enviar CV a: tancreido7401@gmail.com SEÑORITA 1139373770 Belgrano SEÑORITA Microcentro 1122805985

CLARIN - JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VERDULERO de Ofic SIN EXCEPCION viva enCABA solo wapp 167083458 ZAPATERO Aparador a domicil- cal-zado cuero p/dama 11-6849-1624 ZAPATERO OFICIAL CORTADOR A MANO DAMA CUERO 11-68491624

VIGILADORES MASCULINOS

C/ANALÍTICO EXCLUYENTE

CON O SIN ANALÍTICO

Ecuador 380 (Balvanera) o Rep. de Israel 3748 (Villa Lynch)

\$\infty\$ 11-2374-9155 | cysyigilancia@gmail.com

Servicios

clasificados.clarin.com

R36 CHOFERES, PERSONAL DE TRANSPORTE, AUTOS Y ABASTECIMIENTO R41 CONSTRUCCIÓN YMANTENIMIENTO

CHOFER REMIS / EJECUTIVO c/D1 turno Día-Noche Excel-pago Solo choferes de Capital 11-6690-0476

w.empleos.clarin.com

CHOFER OKM CRONOS TAXI CABA 1123567365 CHOFER Cabify, para trabajar cor-porativos, whatsapp escrito al 1123904827

R30 ELECTRÓNICOS, MECÂNICOS Y OTROS

R32 PROFESIONALES

CHOFER full time, con registro al día mayor de 30 años para reparto de logistica 15-6800-9538

CHOFER Taxi a cargo 1131596215 CHOFER taxi CON EXPER \$50000 Jubilacion y O. social 1562135559

CHOFER Taxi y APP A cargo Siena Voyage Suran Tratar 11-4164-1929

CHOFERES para camiones se con hidrogrua, experiencia com

R37 OFICIOSY OCUPACIONES VARIAS

LAVADORES de autos, con o sin ex-periencia. Nazarre 2504 CABA

CONSTRUCCION Y REFACCIONES

R45 EDUCACIÓN, CURSOS YCLASES

ZAPATERO aprendiz zona Pompeya 1158032288

R47) SALUDYBELLEZA

SALUD MASAJISTA Relajantes Villa Crespo \*\*\* 10 a 20hs 4854-9280 \*\*\*

CUIDADO DE PERSONAS MESOTERAPIA Depilac II41922017

SEÑORA 00 Ana 45 I a d 1176017178 SEÑORA Meli 30añ 11-6115-8466

SEÑORA Se Ofrece de MUCAMA para persona mayor o matrimonio (ca ma adentro). Tengo referencias. Co municarse al cel. 1157288282. R55 ASTROLOGÍA YTAROT, TERAPIAS ALTERNATIVAS

AMARRE VUDU TODO LO PUEDE Retornos inmediatos 1164684740

AYUDA EN HORAS 11-3878-9723

GRACIAS x haberne escuchado San la Muerte Te quiero mucho K.G. GRACIAS SAN EXPEDITOU MARCE

¡Volvió el más grande! JAIME DEL RIO

31 años de trayectoria y Presencia en más de 150 medios de com

31 años de trayectoria y Presencia en mas de 150 membro de com-Terminemos con los chantas Especialista en retorno del ser amado Uniones de parejas - Endulzamientos - Amarres - Juicios familiares Corte de trabajo de magia negra - Aperturas - Protecciones Cura de casas, campos y negocios, alejamientos de enemigos

**9**11-3087-2355



www.clasificados.clarin.com/receptorias

CALLCENTER (interior)

unes a viernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el

0810.222.8476

Registrate y publică tu aviso lineal las 24 hs. en todos los rubros

www.receptoriaonline.clarin.com

### **Fúnebres**

• Recordatorios

DAYAN, Rafael (Z.L.)
12/09/2014 - 17 de Elul Nunca muere un ser amado y
querido mientra alguien lo recuerde. Tus hijos

# Un Adiós para los que nos acompañarán siempre en nuestros corazones

**©11-4037-4478** Tel. (011) 4240-2675

© 11-6766-0878 Tel. (011) 4635-7007

**©11-2855-5654** Tel. (011) 4842-2856

Receptorías con horario extendido de Lunes a Domingos de 9 a 19 hs.

Clarin X EL GRAN DIARIO ARGENT

AVISOS FÚNEBRES



TO DE SUBASTA JUDICIAL - El Jurgado Nacional de Primara histancia en lo Civil N° 74 a cargo del Dr. Juan Alberto CASAS, Secretaria unica a cargo de la Drs. Marcela Mated Characres, prantes 1969. Partia Baja, CALBA, COMUNICA POR 2 DIAS, en los autos "JAITT IDE Y OTRO CI PETUS PERNANDO PABLO SI EJECUCION IMPOTECARIA" Explis N° 69778/2016.
Capital Federal, siendo la exhibición el dia 20 de SEPTIEMBRE de 2024 de 14 a 17 les. El immedia historicado designado según plano 84-56-54. Percela 101-s, nomero clustro cataleste. Il la L. F. 1-102, menticada 24114/102. Percelado de Piar Primar Baja y Primar Baja, CALBA, COMUNINA, POR 2 DIAS, el como de 15 le 15 le 15 le limitado de la como de 15 le 15

Nuevas ofertas, todos los días

Clasificados

# Legales

R75 CONVOCATORIAS, PAGOS DE DIVIDENDOS, AVISOS AL COMERCIO

R76 DIDICTOS JUDICIALES

54 **Pasatiempos**  CLARIN - JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Claringrilla № 20.231 En las columnas marcadas se leerá un pensamiento de Pedro J. M. Flourens.

| 1  |  |  |     |          |
|----|--|--|-----|----------|
| 2  |  |  |     |          |
| 3  |  |  |     |          |
| 4  |  |  |     |          |
| 5  |  |  |     |          |
| 6  |  |  |     |          |
| 7  |  |  |     |          |
| 8  |  |  |     |          |
| 9  |  |  |     |          |
| 10 |  |  |     | ore says |
| 11 |  |  | 615 | CORRE    |
| 12 |  |  |     |          |
| 13 |  |  |     |          |
| 14 |  |  |     |          |
| 15 |  |  |     |          |
| 16 |  |  |     |          |
| 17 |  |  |     |          |
| 18 |  |  |     |          |
| 19 |  |  |     |          |
| 20 |  |  | 00  |          |

### Definiciones

1 ► Vencer a los contrarios en una discusión, campaña, pelea, encuentro deportivo, etc.: 2 > Órgano que elabora y segrega sustancias indispensables al funcionamiento del organismo; 3 ⊩ Cómplices o seguidores de una persona, partido o doctrina; 4 ► Emisión de partículas sutilísimas: 5 ► Dura por largo tiempo; 6 > Enfermedad cutánea hereditaria, caracterizada por una descamación incesante de la epidermis; 7 ⊳ Voz o sonido agudo, en tono eleva do; 8 » Instrumento músico de viento parecido al clarín; 9 ► Manjar encerrado en masa y cocido des-pués al horno o frito; 10 ► Med. Dilatación permanente de algunas venas; 11 ⊳ Que tiene gran entereza ante la desgracia: 12 » Dicese de la voz que tiene asonancia con otra; 13 ⊳ Llorar o gritar desa-foradamente un niño; 14 ⊳ Carencia parcial o total del sentido del gusto; 15 - Ave paseriforme de plu-maje pardo rojizo, notable por la belleza de su canto; 16 > Arg. Persona informal que cambia dine ro en la calle, en terminales, aeropuertos, etc.; 17 ► Insecto coleóptero que ataca a ciertos frutos y semillas, especialmente a los cereales; 18 ► Que tiene deudas; 19 > Multitud de piedras sueltas; 20 > Reunir y guardar dinero o cosas de valor.

Las palabras se forman con las siguientes silabas a - a - a - a - a - ar - ar - be - bo - ces - ces - co - co cor - cua - da - da - de - deu - do - do - dris - du - e em - es - flu - geus - glán - go - gor - ic - jo - la - li - na - nan - ne - ñor - pa - pe - per - pla - rar - ri - rre - rro rui - se - se - sis - sis - so - so - ta - tar - te - te - ti - tia - tio - to - toi - vá - vio.

Sudoku
Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) Ilenando los casilleros vacios con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

| _ |   | _ |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | _ |   |  |

|   |   |   |   | 3 |   |   | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 |   | 9 |   | 8 | 4 |   |
|   |   |   |   |   |   | 2 |   |
|   | 7 | 8 |   |   |   | 6 |   |
| 6 |   |   |   | 1 |   | 9 | 5 |
|   |   |   |   |   |   | 7 |   |
|   |   |   | 8 | 5 | 1 |   |   |
| 1 |   |   | 4 |   |   |   |   |
|   | 9 |   |   |   | 3 | 8 | 4 |

| 4 | 8 |   |   | 5 | 7 | 1 |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 |   |   |   |   |   |   | 6 |
|   | 6 | 7 |   | 2 | 3 |   |   |   |
|   |   | 8 |   | 9 |   |   |   |   |
|   | 4 |   |   |   |   | 2 | 1 |   |
|   |   | 2 |   |   |   | 9 | 8 |   |
|   |   |   |   |   |   |   | 4 |   |
|   |   |   | 4 | 3 | 9 |   | 6 |   |
|   | 5 |   |   |   | 8 |   |   |   |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

| CARENTES<br>DE HUMEDAD<br>INTRÉPIDO | <b>¥</b>             | ALHAJA<br>PLANTA-<br>CIÓN DE<br>NABOS | <b></b>                       | EN MAYOR<br>CANTIDAD<br>ANULO<br>UNA LEY | ₹                              | COBALTO<br>ABANDONES<br>UNA COSA          | <b></b>                             |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| L <b>&gt;</b>                       |                      | +                                     |                               | +                                        |                                | ¥                                         |                                     |
| SE DE-<br>RRUMBASE<br>DE<br>RUSIA   | *                    |                                       |                               |                                          |                                |                                           | ONOMA-<br>TOPEYA DE<br>LA RIBA      |
| +                                   |                      |                                       |                               | •                                        | HURTAR<br>TENDRÁN<br>UN PRECIO |                                           | Ł                                   |
|                                     |                      | -                                     | UTILIZA<br>LLENAN<br>UN LUGAR |                                          | +                              | <b>→</b>                                  | PONGA<br>HUEVOS<br>RÍO DE<br>ESPAÑA |
|                                     | SUPLICASE<br>PICAZÓN | *                                     | +                             |                                          |                                |                                           | +                                   |
|                                     | * →                  | ABREV.<br>DE OPUS<br>TERUTERU         |                               |                                          | <b>→</b>                       | BERZA.<br>GRUCIFERA<br>COLA DEL<br>ANIMAL |                                     |
| DE BRASIL<br>INTERJEC.<br>DE ALIVIO | +                    | +                                     |                               | ABREY DE<br>DOCTORA<br>PREF.<br>JUNTO A  | *                              | +                                         |                                     |
| +                                   |                      |                                       |                               | +                                        |                                | <b>→</b>                                  | ECHARA<br>RAICES<br>URA FLANTA      |
| AGUJERE-                            |                      |                                       |                               |                                          |                                |                                           |                                     |
| ABA ALGO<br>DE PARTE<br>A PARTE     |                      |                                       | -                             | LIDOR<br>DE<br>MELAZA                    |                                | <b>→</b>                                  | NEGACIÓN                            |

### Soluciones

| 3 | 8 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 9 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 |
| 8 | 5 | 3 | 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 9 | 8 |
| 1 | 9 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 5 | 3 |
| 9 | 3 | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 |
| 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 9 | 8 | 6 |
| 6 | 7 | 1 | 8 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 |

| 1 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | 9 | 4 | 7 | 5 |
| 5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 |
| 3 | 5 | 1 | 9 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 2 | 7 | 5 | 3 | 9 | 1 | 4 |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 9 | 1 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 1 | 7 | 9 | 6 |

### Claringrilla Nº 20.230

El laborioso compra su vida, el perezoso la roba. Focilides de Mileto. Poeta griego.

|          |   | 7 |   |   |   |   |   |    |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|----|
|          |   |   | 0 | 1 | 0 | N | E | 1  |
| N        | Ó | 1 | C | U | C | 0 | L | 2  |
| L        | A | D | E | R | U | A | L | 3  |
| 0        | C | A | í | N | 0 | M | A | 4  |
| A        | S | E | N | 0 | R | A | В | 5  |
| R        | A | L | U | C | 1 | 5 | 0 | 6  |
| 0        | 1 | P | M | 1 | L | E | R | 7  |
| A        | T | E | 1 | н | 0 | 5 | 1 | 8  |
| A        | D | R | A | ٧ | 1 | L | 0 | 9  |
| A        | R | Ε | D | A | D | U | 5 | 10 |
| R        | A | Z | 1 | N | 0 | Z | 0 | 11 |
| A        | 5 | 0 | L | U | L | E | С | 12 |
| A        | C | S | 1 | L | A | D | 0 | 13 |
| 0        | N | 0 | F | Á | G | E | M | 14 |
| S        | A | L | L | 1 | Т | A | P | 15 |
| 0        | D | Α | J | U | P | E | R | 16 |
| 0        | Z | R | E | U | M | L | А | 17 |
| 0        | R | 0 | F | Á | M | E | 5 | 18 |
| E        | R | В | М | 1 | D | R | U | 19 |
| - Arenes | - | A | T | E | L | E | V | 20 |

Horizontales. Denodado, cayese robar, ja, usa, ove, rogase, op., col, Itu, Dra, acepará, horadaba, ron, no. Verticales. Ruso, ah, secos, picor, nabar, tero, joya, ocupan, derogó, ad-, más, valdrán, dejes, rabo, Co, Ega.



### Precio de los opcionales

7999.90-

### Edición del día

Edición de 72 páginas para Capital Fodoral, Gran Baenos Aless, Campana, Capitla del Señor, Empalme Lobos, La Flata, Lobos, Luján y Zárate, Edición do 64 páginas para efirante o de la Argentána. Byron de tapa está mercargo de envío para Capital Federal (Cani Baeson Aneo y La Pitar Para el resto del país el precio de tapa es con ocargo. DIRECCIONES Arto Griffoo Edición Agrestino S. A Rejstro de la pro-pietad intelectual nº 429905. Dirección, Redacción y Administración:

Piedras T/43 (1140), Capital Fax: 4309-7200, Impresión y Circulación: 2 pta 3220 (1285), Capital Tet: 4303-7800. Fax: 4309-7810, Publicidad: 1a-ouari 1846 (139), Capital. Tet: 4348-7777, Fax Publicidad: 4348-770/1773). Fax: Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI NO S.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

## clasificados.clarin.com

CARTAS AL PAIS

### "Invertir en ciencia y educación no es desperdiciar el dinero"

El presupuesto de educación no debe ser tocado. El 6% que rara vez se cumplió, es garantía de equidad social y de igualdad de oportunidades. A menos que los falsos libertarios quieran hacer que la educación universitaria sea para una elite. Para el creci-miento del país la educación es estratégica y la única herramienta que le permite a la gente poder construirse un mejor futuro. La elitización de la educación, haciendo que sólo sea para los "pu-dientes", es una traición al ideario de Sarmiento y Alberdi. La Universidad de Buenos Ai

res, junto a la de Córdoba y de La Plata, son instituciones a preservar y sostener, más allá de manías economicistas que no garantizan el futuro de los argenti-nos. El Conicet es un orgullo nacional y genera ciencia a nivel in-ternacional. Si fue invadido por ñoquis, es deber de sus autorida

des "limpiarlo" para que sus científicos sigan vendiendo patentes y sean reconocidos mundialmente. El Proyecto CAREM, que acaba de ser suspendido o anulado, es otra de las pruebas de una mirada miope y conservadora de un gobierno de improvisados. Argentina tiene una larga trayectoria como fabricante de usinas atómicas y ahora las potencias mundiales están imitando al provecto, que es económico y

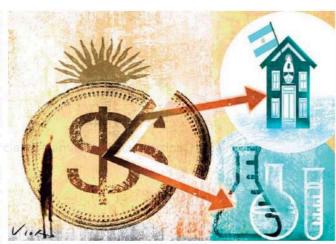

permite dar luz a pequeñas y medianas ciudades. Y es sumamente confiable. Invertir en ciencia y educación no es desper-diciar dinero. El déficit cero, es un proyecto loable, mientras no afecte la salud, la educación, y la supervivencia de los argentinos. Esteban Tortarolo

etortarolo@gmail.com

### "La lectura de la realidad política de la Argentina

En el editorial del lunes 16, se recuerda la "Historia de dos Ciudades" de Charles Dickens, que trata de la esperanza, la desesperación y las tinieblas.

Con esta cita literaria, la editora reflejó nuestro panorama político actual, signado por el negocio de la grieta, que siem pre obliga a optar en lugar de elegir. La consecuencia son ciclos de ajuste y desajuste v la operación volver. En una palabra: tenemos todo el pasado por delante.

En el juego político, todo se resuelve en la mesa chica de las autocracias partida rias que han convertido a los partidos en franquicias adaptables a candidaturas multifuncionales.

Muchos dirigentes recuerdan sorpren didos el paso de Milei por el programa de Guido Kaczka, imitando a Leonardo Favio y hasta atribuyen a alguno de ellos haber fi-nanciado su campaña para dividir a la competencia, subestimando sus posibilidades. Pero no deben culpar a Guido. Ese asom bro, tiene como antecedente a Luis XVI, que volcaba todas sus experiencias en su dia rio. El día que el pueblo tomó La Bastilla, es-cribió solamente: "Nada", porque no comprendía las causas del humor social de la histórica revolución.

La recuperación de la confianza en la política, requerirá de un ejercicio autocrítico, para mejorar la lectura de la realidad y de propuestas metodológicas sustentables, en lugar de confrontaciones de discursos au-

Sólo así podrá comprenderse como llegamos hasta aquí y la democracia, volverá a ser el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. O sea, digamos. Alfredo Belasio

### Sobre la Justicia y "corregir los desvíos de la sociedad

Nací durante la presidencia de José María Guido. Pertenezco a una clase que vivió el terrorismo de la década del 70, luego la guerra de Malvinas, en el 82, como soldado. Y casi me mata el Covid en el 2021 dejándome secuelas irreversibles. No pertenezco al grupo de los que han robado y/o matado. sino al de los que han estudiado y siempre han trabajado.

Dicho esto, no dejo de observar la falta de justicia que hay en nuestro país: políticos corruptos que han sido condenados y siguen en libertad; bienes que son fruto de

la corrupción y no han sido decomisados; pervertidos políticos que siguen en sus cargos; políticos que estarían involucrados en narcotráfico y trata de personas.

¿La Justicia no piensa ayudar para corregir los desvíos de la sociedad?

### Raúl Sánchez

## Denuncia que hay inseguridad en Lomas "todos los días"

Todos los días hay un caso de inseguridad en Lomas de Zamora. ¿Qué hacen los funcionarios, que se realizan reuniones para resolver el tema, pero parece que no han podido hacer nada?

¿Podrá hacer algo el ministro de Seguridad de la Provincia y decisión política del

### Luis C.Letizia

### a Ficha Limpia, la Boleta Única y la oposición K

La aprobación en comisión del proyecto "Fi-cha limpia" es una buena noticia que va en la misma dirección que la Boleta única pa-pel. No llama la atención la pertinaz oposición del bloque K a las iniciativa, pues pier-den las herramientas que les permiten colgarse de las listas y hasta lograr impunidad por los fueros. Este es el camino, purificar y transparentar el acto eleccionario.

Será entonces que podremos afirmar que vivimos en una autentica democracia basa-

Enrique Vidal Bazterrica

### Dice que la sociedad "olvida los temas importantes

Me preocupa nuestro déficit de atención, no sólo como argentinos, sino como seres humanos. Ya nadie habla de Loan, el nene de saparecido hace casi 100 días. Ni de la sangrienta guerra que desató Rusia para sojuzgar a Ucrania. Ni de los rehenes que el gruno terrorista Hamas mantiene en cautive rio. Nos distraemos con asuntos frívolos, superfluos, como la ajetreada vida amorosa del Presidente, o la inminente vuelta a la te le de la Diva de los teléfonos.

Es lo (poco) que hay. Y habla pésimo de todos nosotros.

### Irene Bianchi

irenebeatrizbianchi@hotmail.com

Correo: Tacuari 1840, C1140AAN Fax: 4309-7200/7319
Email: cartasalpais@clarin.com
Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 líneas escritas a máquina o los 1.200/1.300 caracteres en procesador con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarin se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.



# AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA



















### ACTUALIZADAS Por Maitena



### **Pasiones Argentinas**

### A comer que se acaba el mundo

Horacio Convertini hconvertini@clarin.com

A veces creo que Estados Unidos es un pais donde no existe el absurdo, a tal punto que un candidato presidencial, para justificar su política migratoria, puede llegar a decir en un debate, muy suelto de cuerpo, que los inmigrantes secuestran las mascotas de sus ve-cinos para comérselas.

cantó la idea de que un escenario surgido del cine y la literatura hubiera saltado a un "pa

per" del Departamento de Defensa norte

ace unos años lei que el Pen-

tágono había diseñado un

plan militar de contingencia

en caso de que se produjera un

ataque zombi. No sé cuán veraz habrá sido aquella noticia, pero me en

Leo en X que los supermercados norteame ricanos Costco venden kits de emergencia con alimentos que pueden conservarse du-rante 25 años. "¿Saben algo que nosotros no sabemos?", se pregunta irónicamente el tuit.

Voy al sitio de la cadena para verificar si es una típica fake de la red social o si, efectiva-

mente, algo parecido existe. Y claro, existe: el kit cuesta 99.99 dólares.

Es un cubo con comida de la marca Read-yWise. De la descripción del producto se desrende que el gerente de marketing es afecto a la narrativa apocalíptica: "En un mundo donde la imprevisibilidad se ha convertido en una constante, nuestro surtido asume un papel vital en la preparación para emergencias. Imagínese la aparición repentina de un clima severo, los desafíos de las transiciones

laborales inesperadas o la inquietante idea de la escasez de alimentos. Estos son los momentos en los que tener una fuente confiable de sustento se convierte en un punto de inflexión. ReadyWise reconoce que estar prepara do significa más que simplemente tener suficiente para comer. Se trata de tener la tranquilidad de saber que ha tomado medidas

proactivas para garantizar su bienestar". Son "alimentos liofilizados y deshidratados" (polvitos, bah) imbuidos de la mística de "una resiliencia que se extiende hacia el futuro". El objetivo del texto es inocular miedo al porvenir, va que este, por ser impredecible, encierra entre sus infinitas posibilidades también la de una catástrofe. Y en caso de que ocurra, allí estará ReadyWise para que no suframos: "Con una extraordinaria vida útil de hasta 25 años esta variedad no es sólo una solución temporal: es una solución a largo plazo.(...) Pero no se tra-ta sólo de supervivencia; se trata de mantener una sensación de normalidad, comodidad e incluso disfrute durante tiempos difíciles". El cubo trae 150 porciones de comida que

se preparan sólo agregando agua. Hay macarrones con queso, arroz terivaki, pastel de papa, granola, pudin de vainilla y varios tipos de sopa. Calorías totales: 25.280.

Imagino un bunker subterráneo de cemen to construido en algún lugar de West Virginia. En la superficie, zombis. Abajo, un hombre que escucha una canción de John Denver mientras revuelve en una olla un mejunje extraño y piensa, satisfecho: "A comer que se acaba el mundo".

CRIST

Pensamiento

YO. MATÍAS Por Sendra





TIRA Y AFLOJA Por Erlich+

